

Garage . 9.7.588 9.7.588

Sipri di Dr Arvimio O descalco. or dono fatto a me da Autore Sotto il nome de Poliante jariano Il Conte Cav. Gian Batta



# COMO

E

## IL LARIO

COMMENTARIO

DI

#### POLIANTE LARIANO

Patria nostra, cujus rei tanta est vis, nt Ithacam in asperrimis saxulis positam sapientissinus vir immortalitati anteponeret. — Ciceto.



IN COMO o( 1795 )•

Nella Stamperia Ostinelli .

# 01,00

# OTALL HIS

CICKSTAKE O

: i

TOTALL BARRANO

The state of the s

#### PREFAZIONE

On si tosto e cì il volumetto into mo di Tre Laghi, che volli procurarmene un esemplare, e ben fui lieto d'essermi avvenuto in operetta, che sotto l'apparenza d'una linda breve di involta facilità racchiude poi le indagini varie meditate raccolte. Pi si tocca commercio sioria naturale agricoltura bosanica erudici ne.

Figli è quindi evilente, che il gentil libro correrà fralle mani dei parecchi, e pera tanto più sarà da b amarsi, che non siavi neo, e nemmen l'invidia

vi trovi, ove lo emendi.

Tal si è pure il desiderio del saggio autore, cui non è ignoro, che negli scritti di tal fatta mancan sovventi volte le opportune netizie, e però vuol saper

grado, a chi ne rijevasse i d jetti.

Non in però mi spaccio da tonto. Solo nalendomi anche in parte d'altuna mie fatiche, che a divolgare in ampia forma tutto a n.n. mi risola; farommi a stendere un rapido Communtario, onde venga a termarsi qualche ommissione spiaevole a miei concittadini, e toechero altronde quella parte-saltanto, che il Comaco risquardi ed il Lario, siecome a me più conta, col anche per razion di parta più cora.

c lusinghiam's d'un pegarei in fega, a compotrioti nostra agradesole (ano più, che icorrendo sumoltiffimi obsietti saremo nonlumeno b evissimi, e forse ancora opriemo un novel giorno sugli anneli elli nostra pittis, forse, se l'amor proprio e la fretta non c'ingannano dello serivere, rinsciremo a rimodernar (1) cose rancide, dare a novelle l'autorità, illuminar le oscure, ingentilir le nojose, otte-

ner fede alle dubbie .

Egli ci e quandi forza, che lo scritto nostro qua e là prenda quasi faccia di dissertazione. Ci convien disputare del vero senso d'autori greci e latini, purc non affanneremo con lunghezze il leggitore, ma nel tempo stesso si scandaglieronno le massime de' go. verni , dipingerassi il diverso aspetto de' contumi, vaglierannosi le contese teologiche e le scisme, e Mhesto almen gran frutto si raccogliera di non esser eruccioso sull'età nostra osservando tanto sconvolte o rorre od afflitte molte delle trapassate. Vi son pur troppo mali in questo, ma minor sono di quelli de' vecchi (2) secoli . Inoltre l'ignorare della città propria le origini e gli avvenimenti egli mi sembra, come sembro al principe degli scrittori nostri (2). quali l'ignorare se stesso, o come al principe della Romana elequenza (4) l'esser fempre fanciullo.

Ben peio m'avveggo to invieme, che m'era mesiteri all'impresa non solo di maggior tempo, ma d'ingegno maggiore. Qual non e l'ampierra, che v'abbraccio to, di cosci Quanto mai anche diversi stili vi abbisagnerebbono? Or le belle atti, or le fisiche discipline, e la naturale storia mi voglion seco, or le ricerche più arcane d'ogni maniera, Potrebbe dissi il suggetto enciclopedico, quando il fosse l'autore. Se venni meno al grande incarior, almen me ne sutui il voler bono. Almen dimorior,

(z) Veggasi presso il Muratori l'ultima pagina del Tomo IX, Annali Italiani

(3) Benedetto Giovio . = Prajatio in Historiam Patriam .
(4) Cicetone = Semper este puerum .

4) Cicetone : Semper este guerum .

<sup>(</sup>s) Frasi del Maggior Plinio nella Prefazione a Tito sulla Storia Naturale.

di non aver per nulla le (1) domestiche cose, mentre pur faremmo talvolta viaggio (2) per ammirarle, se josser lontane. Me felice, se potessi esser utile a miei cittadim ! Che non oso io poi già di sognarmi d'esser loro in qualche grado pur caro, come già in sommo quel Varrone, che al dir di Tullio (3) s'era fatto in Roma guida al Romani, e maestro in leggi, culto, guerra, gorgafa, storta, gratie di lingua, e lettere d'ogni sorta umane e divine.



<sup>(1)</sup> Plinio lo 210 nel libro XXXV, C. X della Storia Naturale seriose del valente pitror Protogene = Sordebar ille suir, ut plerunque donestica.

<sup>(2)</sup> Plinto il giovane libro VIII. Epist, X, = Al qua norienda iver ingredi, ea sub oculis posita negligimus.

<sup>(3)</sup> Vedi la bellissima' di lui laude fulle prime pagine de L. I. Mademicarum Chaestionum.

## INDICE.

### \*\*\*

| C. I. DEgli Autori, che feriffero fullario pag.                                        | 7   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| C. 11. Dei nomi latini dati ai Villaggi da Paolo .,                                    |     |
| Giovio, e dal Boldoni. Propention di "                                                 |     |
| quest' ultimo per Annio da Viterbo . "                                                 | 10  |
| C. III. Dell' importanza della ubicazione del "                                        |     |
| Lario ne' tempi antichi                                                                | 11  |
| C. IV. Dell' Itola Comacina                                                            | 17  |
| C. V. Di che possa intertenersi in Como il Fe- "                                       |     |
| restiere, quando gli sia interdetta la na- "                                           |     |
| vigazione                                                                              | 21  |
| C. VI. Breve occhiata fulla Storia di Como tino "                                      |     |
| alla caduta de' Goti ,                                                                 | 39  |
| C. VII. Della Storia Ecclesiattica Comense, de' "                                      |     |
| Longobardi, Carlo Magno, e fuoi fue- "                                                 |     |
| ceffori<br>C. VIII. Profieguesi sulle vicende nostre da' Re "                          | 71  |
| C. VIII. Profiegueli tulle vicende notire da Re "                                      |     |
| di Germania fino alla pace di Cottanza "                                               | 99  |
| C. IX. Delle miniere, montagne, marmi ec. "                                            | 158 |
| C. X. De pesci del Lario, degli animali, ed "                                          |     |
| nccelli di fue montagne ,,<br>C. XI. Dell' indole de' fuoi abitanti, commer-,          | 174 |
|                                                                                        |     |
| cio, agricoltura, vin Retico, boschi,                                                  |     |
| firade, barche piloti "                                                                | 190 |
| C. XII. Degli acquemoti, venti, fiumi, escre-, scenze, ed emissario del Lago, non che, |     |
| della fua antica tigura e livello                                                      |     |
| C. XIII. Breve villa fui proffimi laghetti di "                                        | 203 |
| Montorfano, Alferio, Puliano, Annone,                                                  |     |
| C. XIV. Del fonte intercalare Pliniano, e del "                                        | 453 |
| Finne Lates                                                                            |     |
| C. XV. Viaggio Inl Lario, e Descrizione .,,                                            | 243 |
| v viaggio illi mallo, e Detellatione . ii                                              | 400 |

#### CAPO I.

Degli Autori che scriffer ful Lario.

El Lario detto fra i Laghi d'Italia il maffimo dal principe de' latini poeti, Virgilio nel verso 150 del secondo delle georgiche. niun antico scrittore dietsi a formarne ipecial volume .

Bensì più fiate con amor patriotico o il celebrarono, o cenno ne fecero i due Plini, ed è norevule; che il maggior d'essi vi possedeva de' fondi toccati in retaggio (1) al Nipote.

Strabone, Polibio, Tolomeo il nominarono cadendo in molti errori . Servio ne' commenti a Virgilio, e l'Itinerario d'Antonino il rammemorarono con altri più .

Calliodoro in una fua piftola a Gaudioso encomiollo infieme colla città di quelle spiagge signora, La descrizion, che Fausto ne sece nel V. secolo, andò perduta, e folo ce ne venne memoria per mez-20 di Sant' Ennodio (2) Vescovo di Pavia .

Primo dunque e in ragione di tempo e in metito di stile e d'ampie ricerche ci si presenta Paulo

<sup>(1)</sup> C. Plan. Czc. lib. VII, Epift. XI. (1) V, Gli uomini Illuftri . . . Dizionario del Cav. Co. Gia. Batt, Giovio all' atricplo Fanfto nel fupplemento,

Benedetto Giovio fratel maggiore di Paolo nato nel 1471 motto nel 1545 in principio della fua ftoria Patria non ommife varie ricerche ful Latio, ma poi anche nelle fue inedite latine lettere ne abbiamo di questo fommo ed onessidiamo uomo una, impiegata

tutta a descriverio.

Terzo ne viene incontro Francesco Gigalino; il quale nel 1550 compote in latino i suoi tre libri, sulla Nobiltà della Parra, e come nel secondo d'esti trattiensi intorno al tertitorio, così non vi tace del Lago. Mosta e varia è l'erudizione del dotto nomo in questa sua faita, e s'egli non avesse bevuto a piena gola nelle sognate antichità d'Aunio di Viterbo, e lordate con quelle molte pagine del libro primo, brameremmo, anche più, che uscisile alla pubblica luce questa commendevole fattura.

Tommalo Porcacchi da Calliglione Aretino avvenutoli fra Comafchi e valeudoli dell'idioma natio pensò egli pure ad un volume, che uscì nel 1503 in Vinegia per Gabriel Giolito de' Ferrari col titolo la sòbili ad i Como divilo in due libri, il fecondo de

<sup>(1)</sup> Ommeter Camillo Ghilmi, che sui principio del secolo XVI, serisse l'Opuscolo Telina l'altis ac. laris l'egistimo, perchè piu ampio sulla Vairellina, che non sevra il Laco. L'operetta la nel T. III. Aniquitatam Italia del Gresso.

quali tutto del Lario fi occupa . Se il difonesto Plagio fulle opere inedite di Benedetto Giovio e del Cigali. no ed anche fulla descrizion Lariana di Paolo non deturpaffe l'impresa del Porcacchi, noi porremmo dire, ch' egli avesse divolgato un libro pregevole, ma ben poco egli v'ha del suo, e dal Cigalini tratle fino tutti que' fogni d'Annio da Viterbo, dai quali

cautillimo guardolli Benederio Giovio.

Sigitmondo Boldoni abitator di Bellano, e proveniente da famiglia, che volle anche effer Comaica, come appare da una lapide in S. Pietro in Atrio (1), giovane pieno di lettere ed amantiffimo del latino idioma feriffe il fuo Lario nel 1616, e di Padova indiriazollo ad Ercole Sfondrato Duca di Monie Marciano. Fin troppo squisita è l'eleganza dello fiile, e però men pura. Cadde negli errori d'Annio, ma nen sappiam quasi rimproverarglielo, vedendolo pien d'amore per Como, e pien d'entuliafino pe' fuoi Plini e pe'fuoi Giovi.

Intorno a quell'epoca il valente nottro concittadino Girolamo Borfieri Reie la descrizione del Territorio Comasco ununta inedita, e la diresse al cele-

bre Geografo Giannantonio Magini .

Quetta arrettali in pria con belle notizie fulla città, poi scorre la riviera di ponente, indi l'orientale, e da ultimo vaga fulle plevi non lacuali.

La penna del Bortieri non impiegofii toltanto per giovare al Magini, i cui Commentari e l'Italia ulci. rono in quel torno, ma coli' opuscolo, del qual parliamo, volle piacere a Monfignor Marco Gallio l'Abate nipote del Cardinal Tolomeo, come nel C. XV. accenneremo, e quelto Monfignore fu il distruttore del Museo Gioviano.

Pier Francesco Minozzi nel 1638 colle ttampe del Caprani in Como pubblicò le delizie del Lario. Lo file ha tutta l'infermità e la mania del fuo tempo. Ma di tal libro basti questa fugace memoria,

<sup>(1)</sup> V, Lettera ful Commerce Comales del Cav. Co. Giorie 2 Pag. 19.

ed una simil pur basti pei madrigali di Luigi Rusca, il quale nel 1816 diè in luce in Como per il Turato il tuo Lario, è con rime non rinte già della peggior pece del secento canto le ville del Lago nustro.

Sul principio del fecol presente cadde in cnore al padre Giuseppe Maria Stampa Somasco di verteggiare alcani morie e fole, che diconsi contro navigando l' un l'altro da tempi remoti gli abitatori delle
varie terre lacuali. Girano manoscritte tai rime, e
giovano ad ingannari e orte della barca.

Ma in quetti ultimi tempi il Luogorenene Generale e Cassellano di Parma Come Antongiosessi Rezzonico anto nel 1790 motto nel 1795 stele latinamente un ampio scritto sul Lario descrivendolo tutto accuratamente, nè vi manca l'erusicion solita all'Autore delle Pliniane Disquistizioni, e lo silie è d'una nobile eleganza. Può sperarsi, che il di lui figlio Come Cattone ritolivasi a divolgarlo. Ma e quando vedreni poi del Figlio tante opere parto d'ingegno fervido e di lungo studio?

#### CAPO II.

Dei nomi latini dati ai Villaggi da Poolo Giovio, e dal Boldoni. Propension di quess' ultimo per Annio da Viterbo.

IN ful cadere del fecolo XV., e in ful principio del XVI. venne la moda di latinizzare tut' auche i cognomi. Le orecchie faffidioie dei dotti avvezzatefi alla retendità del linguaggio Romano s'indipertivano co' vocaboli, che iuonaffero afpri. Rife di ciò in una fua farira l'Ariolto, ma la moda avea già vinto, ed anche i due fratelli Benedetto e Paolo non più come i lor maggiori fi differo Zobii, ma Jonti.

Da tal delicatezza d'orecchio mossèr le inverfioni, che Monsignor Paolo introduste nei nomi Lariani, e non può negatsi, che non sien felici ed atmoniche, e son forse auche più varie quelle adoperare dal di lui fratello Benedetto nell' sforizione pel ricevimento di Carlo V. Cesare, che rrovanti manoferitte nel di lui Apparato per quel Surrano.

Non cesì pofisio dite de' noni dil Boldoni appoli ai pacti. Pieno egli delle idee pefeste nelle antichità di Annio trovando fra noi tuto greco, criefico, e remano volte avere Natlo Doride Delto Corinto, e fino il fano di Piona detto volgramente il cul di Tiona bancazollo colla bella parola d'acus Rannia.

A 111 partito venne il Boldon dunque tratto non fil da vagheson di voci anto tindie, un dal falto impegno, in cel l'avean condecto i tiol findj fopra la vane antichità de' tognati Stotici, dietro i qual tinpiego le pag. 63 64 65 dell'edizione avignonete.

Tanti cortero al tertimonio di quelle supposte cronache, ma riesce strano, che anche nel 1616 po-

reile prestarvi fede l'acuto Boldonio.

Tutti fanno, che Frate Annio da Viterbo Domenicano morto maefitro del facto palazzo nel 1302 divolgò in Roma nel 1498 libri XVII, d'antichità accompagnandole con fue note. La dentro a qual fango gli feritori delle fingole città pelcaron, chi più chi meno le care gemme buonamene credendo di leggere Berolo Caldeo, Fabio pittore, Gajo Semptonio, Senofonte e più altri. Svanì ben petio pretio ai dotti l'errore re fivri poi quiffione, fe il clauttrale fosse un impostore, ovvero un ingannato, ma l'opiaion prevalte, che Frate Annio aveste trovato veracemente quelli apoccii manolociti.

### CAPO III.

Dell' importanza della ubicazione del Lario nel tempi antichi.

Ome prima i Romani dilatati ebbero i confini della forgente repubblica, e tutta l'Italia pria reia loggetta al loro impero, poi focia, indi degli onori partecipe penfarono ad afficurarne la difefa contro l'impeto di barbari aggreffori. Le alpine genri non l'ungi dal. Larbari aggreffori. Le alpine flanti furon l'oggetto di replicati provvedimenti le di guerre. L'ilpezion anche fola de luoghi fenza l'erudizion delle Storie ce ne perfuaderebbe.

Ma te riflettafi, che nel Tefoto delle l'ierizioni Romane per tutto il mondo raccolte dal Muratori fono otto fole le lapide nautiche, e fra quette son due de' piloti Comafchi, tofto salterà agli occhi, che l'inflituzione d'un Collegio Naurico in Como ndica, qual qua predeffer del Latro i Romani.

Tutí sano, che nelle Citta di qualche riguardo parecchi Collegi vi avevano, e il soli monumenno per L. Apiclo Bruttidio (1) de' Centonari nostri
favella, degli Scalari, e dei Dolabrici. Il marmo nagro alla memoria dei nostro L. Alio (2) ragiona dei Dendrofori, quello di P. Settilio Primiano Queflore rammenta il collegio de' Pabbri (2).

Ed è notevole, che le radunanze di questi ultimi nè difusissimamente erano introdotte, nè permettevansi (4) dovunque.

La fituazion però del nostro paese e del Lario propagò fra noi questi ceri di persone presso a poco, come nel culto etnico, cui erano addetti i maggior

<sup>(1)</sup> Vedi i Opera manoscritta di Renedetto Giovio intitolara gildello Perenum Monumeroum que tum Coni tum in sgra reporte sua Esi vunle, che i Centonasi sostico signiticiti di Scalazi ignorati dal Mutatori forse cano i portatoro delle scalo neglia affedi. I Dolabrici eran così detti da una specie di piccone. (2) Nella festi, collectione Venerus reputatori peter di Residenti peterne.

<sup>(2)</sup> Nella fiessa collezione. Vengon tenuti i Dendrofori per sagliarori di legna. Altri li vogliono una compagnia del culto falfo. (1) Fabbri. Le varie arti, gli spegnirori degli incendi.

<sup>(4)</sup> Plan. Crc. pzif. 42. lib. X. lvi vedra; che propostati ali nostro concitadino a Trajano l'influsianiene d'un Collegio di Fabbri per Niconedia, il Sorrano, che ugnota ascativa a Finno, pur glitta nego, perché in quella Citta torbida non il timovollaticio de fazioni.

nostri, ebbero are e monumenti Nettunno, e 1 Dei (1)

acquatili .

Anche nel cader dell'Impero continuò il cofludi tenere questi lidi in gran conto, come ce ne fa fede lo stabilimento del Prefetto della navale Armata Concense, e se ne può vedere la di lui dignità nella notizia dell'Impero Romano totto, i Cefaci Arcadio ed Onorio, opera (2), che ranto lume sparse fulle tenebre del secolo IV., in cui tanti covessicrano accaduti nelle cariche del governo. di cui mari

Per tillevare, l'autorità del Prefetto Comenfebafletà riffettere, che tre foli ve n'etano in Italia, Effi erano a così dire gli ammiragli di Roma, Unotiava fra noi, l'altro comandava, alle navi del Mifeno, ove già due teconi, prima, il maggior Pinióebbe fotto Tito il reggimento, il terzo dimorandofi, ad Aquileia avea le cure dell'Adriatico.

Egli è in quel periodo, che la Rezia fotto a prefidi fu pure divifa in prima, e (3) feconda, che

Springs Coo

<sup>(1)</sup> Come dalla lapide per mezzo del Vescovo Archinto in principio del secolo seorso da Como recara a Milano.

<sup>(3)</sup> Opera detta pressofa dal Marchefe Maffei nella Verona Illufitata, e che usel la prima volta alla luce per le fampe del Frobenio in Basilea nel 1552. El precaro, che non fosse nota notito dotto Marchefe Kovelli per la Stovia di Como, cui pure sembro, che Livio fosse l'unica guida per dinoratei i Magistari da Roma prepotit al governo della notta Gallia Cifalipina, quando i esebri Marun Capirulini, detti anche Fasti el seogrono Troconfosi e prima e dopo della forta Rovelliana, Quarte tuligni l'estandosi una piaza in Roma; e diradossi con il lora ti bujo di Lavivo e di Cassidosto, Fosse cano data incis s'espondosi il ibro di T. Tomponno Attico, di cui parlano Cornelio Nepote, e Ci-crone nel Bruto.

<sup>(1)</sup> L' efferti ignorats quefta divisone di Retis Trima e Soconda indufe in ertrot e correttor notiri del Breviatro moderno Comafco. Leggevati anticamente in una delle tezioni di S. Abbondio = Asomiliar pro fe 6, pro Infone Epifopo, tivinegia frina? Rhatitarum fehferipfit = Si volle fodituirvi = Epifopo Curica, Primo Rhatitarum = Coni per na vano timmer d'un folicitimo gramatico fi cadde in più d'una felfiti florica, Pin fotto Adrano: Cefare Y et an le due Retie.

inchidevammeor quel tratto, che ora appellafi Svevia."

Ancor foiro i Goti li fituazion nofira fu rimarcabile, e in fatti Ovlindoro appello Como il baluardoi della piana (1) Liguria, e Atalarico Re onorollo di privilegi.

Che le di voloi aucora fi feorra la memoria d'alcuni fatti ilbulti, fempre più farafii manifetto, quanto la cutiodia di quello tratro di parfe importafe all'Imperio. Altora e gli ferittor nottri non remeranno più di aggirafi in una inville e quali orivata

cenno nel C, VI. "i. "" "

Noi s ppi mo, che a quetto dom' nator felice venne reretto il (s) fumolo trofeo alpho, ne faccia specie nominarii fa edo quar unaquattro genti doma" te, mentre al cetto Equi, Volfei, Peligni, Marfi non erano la maggior cola. Fra quelle nazion vine però alcune forman tuttora la nottea diocefi ecclefia-filea, altre ne iono all'intorno, forfe anche alcune di effe cobbero il nome generico di Reiche, mentre appiam de Strabone, che i Reti tenevanti forpa Co-

<sup>(1)</sup> Lib. XI. Epift. Variarum. XIV. — Marus quidam planæ Liguria . Liguria comincio a dirii questa nostra Lombardia fotto Costantino.

<sup>(2)</sup> Chi può per elempio non trovar barbaro colui, che faccia ferivere a Vigalio? = Je Taril Maxime? teque E-adibius & peritin funcess Bonche marino?

Pare l'Autor del Viaggio ai Tre Laght eire l'opinione d'alcuni, che a disperto del buon latino e de Codici legen così fedori da una feuspolicia dimensione eta il Lario e il Verbano, Lafetam par al Lario-il tirolo di Mallimo, cui tutte gli guarentifeono le sociatie floriche, e faccian caraggio al Chiaco F. Soare, pecche in una nuova edizione delle fue Georgiche non fi limiti a dire Che di il timoro ilenio ec.

<sup>(3)</sup> Plinio c: lo confervo nel lib, 3, C, XX, della Storia Na-

mo e Verona, e però anche le alpi Trentine () ad effi fi attribuivano. Fra quefti popoli fottopotti al giogo romano posifono più d'appretio interedare la Storia nostra i Vennoneti (a), gli Ifarci, M'fauci, i Brenoi, i Genauni, i Leponzi.

Augulto toedi in queste guerre i sigliastri pria Drufo(2), poi Tiberio, e ci vien pure da Dio Cafio narrato nel libro cinquantesimo quarto, che molto giovò alla vittoria l'estersi mesto Tiberio con navi ful Lago. Il Marchele Massei pieno, d'amor parrio e di dottrina nella Verona Iljustrata al lib. IV. trae questa icena, al Benaco, ma la geografia ci obbligia a crederla avvenuta sul Lario. Inostre lo stesso Dione ci narra, che poco prima avvan prese le armi i Vennoni, che i Reti avean taccheggiata la Gallja, e che Pubblio Silo speditori per Ottaviano Il avea; sconnitti, Tutto ciò debilita tempre più l'opinion di Massei.

Tiberio, che personalmente con militar comando avea scorse queste nostre montagne, quando su egli sist trono, abbruciardo in Roma il ponte della Naumachia, mandò a recidere nella Rezia i larici (4) per ristorarlo.

per ranorario

I Settentrionali non pensarono più all' Italia da questo lato. Bensì ai giorni del virtuoso Marco Aurelio i Catti dall' ulieriore Germania pionibarono (5)

(3) Vedi Orazio nel lib, IV, all' ode IV, e XIV.

(5) Vedi Capitolino,

<sup>41)</sup> Paò vederfi il Commentatio fulle Alpi di Giofia Simiero, e Perudiro pittorefeo fquarcio di Paolo Giovio fu queste montagne nel lib. XV. Histor. jui remporir.

<sup>(2)</sup> Tengonsi i Valtellini pei Vennoneri. Son per alcuni gli Isarci que' d'Arcisate, altri che leggon Mesauci, li tengono per que' di Val Misoleina. Quadrio vorria, che i brenni fossero i Botmiesi.

<sup>(4)</sup> Plin, Hift. Nar, Ibb. XVI, C. 32. Fa meraviglia, che Tibien non il tracso dalle montagne del Lario, quando Ennodio er afficura, che tanti ve ne fossero intorno a Como, onde per esti incanutisse l'inverno, Or da feroli non ve n'è pur uno. Ma tutte le fosserte vecchie cran fra noi di tal legno.

fulla Rezia; e i Marcomanni e i Quadi auterriron

l'Italia già defoiatal dalla pettilema.

Sparziano ferive, che presto la Rezia molti barbari avesse tagliati a pezzi Antonino Caracalla, a cui i nostri maggiori dedicatono forse in 'quell'epo-

ca upa magnifica (1) iferizione.

E quando Eurropio ci natra, che fono Valeriano e Galicino gli alemanui devaltare le Galle pnetralièro in Italia e quando Eunenjo nel pabegirico a Cafauno ne rifertice fotto il liddetto Gallieno perdua la Renia, fempte per quielle imprefegiuerzeiche dobbiam filvolto credervi il Larió. Se'
feorriamo infatti i Panegririlli (1) utroviam toccate
le' effedizioni di Mafimiano nella Rezia, ed è noto,
ch'egli e Diocleziano aveano patiato il venno
in Milano. Anche dopò vide pur nuovi guetrieri il:
Lario nostro, quando Stiftone il navigò per caliniare (3) una Rerica follevazione, e pria ancora fortoCoftano rimato unico dei figli di Coltantino, quando egli intimò si Lenziefi e Heiganti quella guetradi cui patla Ambiani (e) Marcellino.

Giacché femmo parola di questo Imperadore nevien qui acconcio di riferre l'esiglio in Como di Giuliano cugio di lui narratoci dal citato storico al libro XV. Questo giovane Principe sarebbe perito; fe non aveste indotro Costanzo la di lui moglie Eulebia al mite partito, e così conservò al mondo colui, che faltio poi al trono uni le qualità piu contratie di filosofo e di supertifizzo di umano e di

persecutore afluto.

<sup>(1)</sup> Trovas negli orti del palazzo Vescovile di Como in catarteri magni e vatta mole. (2) V. Panegirici Festeum. Anche in Mamettino. Zosimo.

pure accenna un' invafion di barbari per la Reasa fotro Gallieno, ed egli per errore li chiama Scitt.

(3) Di quefto prode Generale di Teodofio canto Claudiano.

Te Bello Gotico al V. 319.

(4) Lib. XV. e l'Alciari pute nella Storia Milanese lib. XV.

<sup>(4)</sup> Lio. Av. e l'Alciati pure nella storia Minnete lio. Iv.

Noi offervando il carattere geloto di Coffauzo troviamo; che daunaido egli Giuliano all'eliglio in Como aver dovea qui fira noi rilpetrabili forze militari per contener ogni movimento del Principe eligliato, ciu poi fu concetto di tratportarti ad Atene, a

Che se qui stette guardato nel 354 il giovane Giuliano, vennervi intorno all'282 i potteri dell'Imperador M. Aurelio Probo, e ritivatifi dallo ttrepito

di Roma godettero le sponde (1) del Latio.

### CAPO IV.

#### Dell' Ifola Comacina .

L'isola Comacina tenuta più volte per inespugnibile, e celebre tanto dal iccolo VI, al XII di de la denominazion sua alla terra, che la sta sianco sul prossimo continente, e sorte ella su denominata Comacina fino da tempi dell' Itinerario (2) d'Antonino.

A chi parte da Como, giace quell' ifola fulla finifra diffante dalla città al dir dei piloti migli ci, quindici, ne ben fi ftopre navigando, mentre il di lei dorfo confondeli colle montagne forgenti ful vicin lido. In cila dell'antica grandezza fua nulla our retta, e fola avvi una chiefa nel di lei colmo.

Sbucando fuori dell' Ungheria i Longobardi intorno al 568 piombarono fuli Italia per l'aipi Giu-

<sup>(1)</sup> Vapifco in Probo.

<sup>(2)</sup> Ignorali, chi fossi l'Antonino autore dell' Itineratio, il qual mitagirere viane da taluna attributo all' Imperadore Antonino, lor esto leggià — Clavena, P. M. XV. — Ad locum Comiscenam. M. P. X. — Per locum usque M. P. LX.

<sup>(3)</sup> La lunghesa del Latio non ben confta, Servio commentando Virgilio 3 accofta a noftri barcajuoli, e l'eftende a iniglia 60, il Clarica nel fecolo feorfo la diffe di 48. I matematica ultimi l'abbreviatono anche più.

lie Alboino lor Re scottato da una scola di barbari mon ebbe resistenza che da una piccola schiera di Greci, e l'Italia affilita dalla pessilenza e, il debil governo di Giustino Imperadore non seppero opporgisii. Nel di lui ministro Longjino non trovavansi le qualità di Belliario e Narstee. Alboin dunque scorte la Venesia, l'Emilia, parte dell'Umbria e della Flaurina non che la Liguria nostra, e su gridato Signore in Milano nel 569. Pavia rattenne sin yesto il 373 l'impeto degli invassori, e sorse como per la posizion sua, e pel modo di guerreggiar di que tempi non su delle città, che prime cedestero.

Quel che è di certo, si è, che l'Isola Comacina non riconobbe Alboino, ne Clefo di lui successore. Francilione la mantenne fino all' anno 588 per l'Inperador d'Oriente, e su singolar gloria di lei, che vent'anni resistesse al poter Longobardo. Ivi dalle atterrite Città italiche & ritirarono le più cospicue persone ed immente sostanze vi si racchiusero. Ma finalmente Autari Re vi pose assedio, e strettala e battutala per mesi sei la ottenne finalmente a patri, onde Francilione uscinne libero colla moglie e co' iuoi beni, e portoffi a Ravenna, ove mantenevali il greco Efarca. Due anni dopo quest' importante conquitta morì Aurari cui succedette Agilolfo marito della pia Teodelinda, A lui ribellatofi Gandolfo Duca di Bergamo raccolfe i malcontenti nell' Itola Comacina, ma recatovisi ad oppugnarla Agilolfo dovette abbandonar quell' afilo il Duca di Bergamo, cui riusci infieme co' fuoi di fuggirne, ma le ricchezze raccolrevi furono preda del vincitore .

Agilolfo dopo un regno di 25 anni cefiò di vivere nel 616, e lottentrogli d'anni 13 il figlio Adaloaldo, il quale non feppe approfittare de configli materni, e parve o pazzo, o crudele. Quindi il fuo cognato Duca di Torino ufitrpò il foglio. Fu di lui fuecessore intorno al 640 Rotari, le cui leggi al n. 144, e 145 fanno menzione de Maesfiri Comacini, e e però ne scoprono l'indole archittetonica de nostri maggiori, e la svegliarenza dell' ingegno per uno :

noftri giorni felicemente confervata.

A Rotari fuccedettero Rodoaldo, Ariberto, Godeberto Grimoaldo, Garibaldo, Pertarito pel corto d' anni 36 circa. Quest' ultimo dopo varie sventure rimesso sul trono richiamo da Benevento Rudelinda moglie, e il figlio Cupiberto, che la s'erano ricoverati . e dichiarollo collega . Ambedue coltivaron la pace, ed abbenche perdonato avellero entrambo ad Alachi fedizioto Duca di Brefcia e di Tremo. pure coffui levossi contro al figlio di Periarlio, il quale non potendogli reliftere ticoverolla nell' Ifola noftra.

Le crude maniere d'Alachi difgustarono due suoi ribelli compagni Aldone e Grautone . Quelti recatiti follecitamente all' Ifola, giurarono a Cuniberto di rimetterlo ful Trono, Egli infatti con elli pretentatoti alle porte di Pavia vi fu riconofcinto, ed Alachi poco dopo perì co' fuoi in una bauaglia fanguinofa

presso all' Adda (i).

Cuniberto prevenuto dalla morte lasciò il Regno al fanciullo Limberto, cui diè per tutore Asprando uomo pe' suoi natali e carattere d'affai commendevole. Ma gli amatori di nuove cote abufando della d lui età puerile moiler le armi, e dopo molti fatti giovin Principe fecito in battaglia fu morto in un bagno dall' nfurpatore Ariperto .

Afprando frattanto raccogliendo gli avanzi del fedele partito venne a racchiuderli nella fortezza dell'Isola atilo degli infesici. Cio deve eslere avve nuto intorno al 702 ma vennevi poscia espugnar da poderoto eferciso. Quel degno uonto pote appena falvarii fuggendo a Chiavenna, e di la per Coira recarofi nella Baviera ebbe accoglienze oneste dal Duca di quelle contrade. Ma la di lui famiglia

<sup>(1)</sup> Ironabilmente a Cornate fra Brivio e Tresto , quantuaque il Quadrio net T. 1, a pag, 117 e 118 precenda accaduto il fareo in luogo de timel nome nella Valtelana. .

fveuturata rimafe nell' Ifola; e in poter caduta del barbaro ufurpatore venne martoriata col taglio delle orecchie e del safe, Si perdosto foltanto al minor tiglio Luitprando; cui fi permife di raggiungere il padre, e così dalvotti in lui un Re futuro; che ortenne nome gloriofo fra i Longobardi (1) un comme

Ma l'ulurpatore Atibetto venuso in dominio dell' Ifola dielli a farne diroccare le forcificazioni e le cate, de quali furono poporittabilite, e force

per opera delle fleffo Luitprandel

Checchè di ciò ne fia l'weggiam nelle florie, che la nostra rocca Comacina riprefe novella fama. Guido figlio primogenito di Berengario Re., quando Ortone (feendeva in Italia ad attemente il comando, vi fi ritirò per difenderi nel gót, e tre anui dopo Gualdone Velcovo di Como dopo un affedio ottennela da quell'Axao, che al lui-la refe fulla fiducia che il Velcovo l' avrebbe riconniliato coll' Imperadore. Valdon però non folo non riacquisto ad Azzo la grazia, ma egli stello incorse l'odio di Udone Conte Germanico, e forte della Rezia, che protesso di di tendere in Italia di bel nuovo pericavargli gli occhi, ma Otton falvò il Vescovo arreflando l'aditato Conte.

Di questo Sovrano conservasi una pergamena (a) data in Como ai sei di Settembre del póa, ed altra pute ne vidi d'Arrigo V., dell'anno 1116; con este questi due Monarchi concedono ragguardevoli privilegi ar li Itolani dispensandoli dal terratico, dichiarandoli liberi. Altri documenti dimostrano pure, che vi fosser ra loro intorno al mille famiglie doviziossisme. Quanto cottoro fossero prodi nelle guerre, il sepero i Comarchi, contro i quali militarono alleati co' Milanesi nel secolo XII, Ma di tai geste faremo cenno nel C. VIII.

<sup>(1)</sup> Egli coftrusse il nostro celebre Baradello, e dimoro anche fra noi .

<sup>(1)</sup> Luiftono in Como presso il Sig. Don Carlo Ciceri .

Radevico (criatore scontemporaneo darra nel libro II. af C. 3 a che Federico (imperadore Barbarotta portandoli da Lodi a Como nel 1159, e fagendo, che «feat-ful Lario una ricchiffima Hola ; recolusa di nomini-guestieri», e de Milaneli amicifima bramò di conquillarla. Gli Holani accorri verneco in contro a Celare con ornati navili; e planto fettivo, e n'ebber da space, 'Ma chi di poi, quai doni ampanfaftero (Celare).

Forfe fu, in quell' occasione, che i Giovi principali fra Joro ottennero da Cesare di portare nel

loro stemma (1) l'aquila Romana.

Abbenché poi i Comatchi rinfeifero a diftruggere nel 1969 quello mido de lor nemoio ; e coltriagerli di l'aggirli a Varena, pure fua breve tempo (2) ripreler forza ini protino ildo, e puolii vedere nelle Memorie del Costre Giulini al tomo VII., come nel 1216 le fabbriche alei panni "Holami a veilero l'pecial, mensione fralle gabelle 30 ilanchi.

Delle cofe da soi di velo toccaré in queflo Capooltre i citati Autori ce ja è (garante: Paulo Diacono d'Aquileja fegretario di Defiderio ultimo Re Longobardo detronato da (Garlo: Magno nel 1972. Sigotionel regno d'Italia, Muratori negli Annali, 'Benederto Giovio nella Parria-Storia), e il Marchele Rovelli hanno pur fatto, conque chi duna ichi distret norizia, i

## 

Di che posta intertenersi in Como il forestiere, quando gli sia interdetta la navigazione.

L'Auror del viaggio ai Tre Laghi impiega la gentil sua penna in descrivere Arona, e Lugano, ma con parole brevillime scorre su Como. Noi

<sup>(1)</sup> Porcacchi nella Nobiltà di Como alla pag, tot. (2) Anche i Giovy traimigrarono a Varenz, come appare dalla latina lettera di Benedetto Giorue a Gian Matte Seuto., Ne da"

ci troviam dunque in dovere di supplire a quella mancanza, e tranto più volentieri faremo le di lui patti, giacche più tiate il viaggiatore deve arrestatti nella Città nostra per improvvite fortune del Lago, onde poi per mancanza di notisie passar deve se ore noiofamente dentro un albergo.

Sol, ch'egli muovafi verfo la piazza maggiore; avrà rantoflo obbietti, che lo arrellino giocondamente, lvi fi vede coftrutto di marmir tricolori il pallazzo già della ragione, detto un tempo Broletto, ed ora da trent' anni circa rivolto agli ufi del teatro pubblico.

Prefio forge la maettofa Cattedrale, mole magnifica e rutta maetmoreà. Sel è balliorilievit e le thate me ne volcifimo noverare, refeiremmo da contini, che prefiili el fiamo per quett'opufcolo. Bafti il direnche a poothi/de jui delebitisemmo da contini, che prefiili el fiamo per quett'opufcolo. Bafti il direnche a poothi/de jui delebitisempi el accide d'Europa. Il viaggianti ncolto portà ilungamente pafeerui gli occhi eruditi, ed ebbe i beni ragione il fluidoni nel fuo l'artio d'accarezsare lun si fisperbo editizio colla fattua tua penata; l'u egit opera di più fecoli e i cittadiu devoi e. fipendidit. "leseguirono co' lor foli doni, e in etilo gli ornamenti e l'ampiezza (1) vanno del pari

Cominciolin nel vi 396, e dell'nitima croce furoporte, le fondamenta nel 1913, come appare dall'ilcrizione collocata nell'efferior parte del coro. La inccellione del fari Architettife dei fecoli non permitero l'uniformita del penifero. Lorenzo degli

Comaccha futono duramente trattati mentre fi confervaciono le lujor casi en Balbano, come appare dalla deferizione del Larso di Piolo Giovio, ne fi violo il lor passonato dell' Ofpedale di S. Maria Maddena; che futoro regiono, anai li trovimi già facti Comasseni del unapo tempo in un ropiro di Bertramo, Forta del 1310, nel quale tre frattelli di questa simiglia confervano comune il dititto per ello Ospitale detro ivi d'antichità immemorabile.

<sup>(1)</sup> Vedi la pag. 26, e seguenti del discorso sulla Firrara del Cav. Conte Gambarella Giovio 1776.

Spazii Ingegnere del Duomo Milanese ebbe licenza hel 1396 di recarsi a Como per assistervi. Iguoro quai foffero i fuoi fuccellori . ma nell' Archivio Det a curionale trovasi nominato Ingegnere: nel 1501 Abbondio Campestro Luganese . Conobbi pure alcunt. difegni in quel torno d'un Franceico Cattelli. Tommafo Rodario nominato netta cirata iterizione lavorava bensi maestrevolmente collo scarpello, ma fa certamente ancor direttor della fabbrica. Probabilmente Bramante fu confultato, e il Ciforano o Cefariano, che in Como commento Vitruvio, uscito pure fra noi alle flampe cott' aiuro di Benedeiro Giovio: nel 1521 . Filippo Ivara architetto del Re Canelico difegno la cupola in quello fecolo carica d'oro hensì e tontuofa, ma non la più corrispondente con quella parte del trempiot. was over a

"Nella mavara finifira avvi il monumento di Benederto Glovio, che vi fu per (1) privilegio tepolto, e la di lui bara vi fu recarra a finile di gentinomini. Benehe l'epitatio finideti 1518, pure il degno uomo vi fu rumulato nel 11545 amon di lua morte.

41 foreflice dopo aver interrenuta la fua cutioirà nell'olfervare la immercia del tempio, e le moltiplici opéte d'indufterficoltura, non avrà per avvito nottro girtaro il tempo, de procurerà, che gli Reco fusoati i due organi veramente profondi e polenni (2) fattura celebre del Gefuita Liuglielmo Hermann (1) nel 1050, che altro pur famolitimo efegul per Trento.

<sup>(1)</sup> Vera fino altora tegen, the nium nomo lateo fi sepetifis estal Chiefe maggiore fattronde la finapiti di Benedetto diloggia-va nella patocchia di S. Softo, ora dal 1918 incorporati a quella, di S. Fedfer. Veda Fault Jovii Biogna — a 1918. 69 E Etasse di Nabiliam linivama bioretti, temulatraspia in l'acquid Medium, qui l'assa aimini adhac ni fattrono Coni contigit l'el Educione del Tamensino 1914.

<sup>(</sup>a) Quefts due epiteri impiegati dal Pope lor convengono fingolatmente.

<sup>(1)</sup> Poffeggo una fiempa the minutamente il deferive, e cho.

Nell'uscir dal rempio dia il curioso un occhiata anche al nobile battistero. Sostenuta da colonnesito n'è la volta, e vuolsi dijegno del Bramante.

La fronce eccelfa ed ornara del tempio lo arrefera di bel muovo, e mel hianco d'eflo prefio la chiavica potrà vedene incafirato fra i marmi un perro di lapida romana al nome fagra, di Plinio Cecilio, ivi posta per cura di Benedetto Giovio, "il quale al priocipio del afecolo XVI, tanti difforterso monumenti, sed filluffrolli nella fua, collezione.

"Il cenno farro ful barrittero della Cattedrale ne porge acconcio il passaggio a piangere la crudel difruzione d'una bella antica reliquia, vuò din la Chiefh di S. Giovanni in Atrio . Il viaggiatore cercheralla anche inlia fede dello ferittore (1) dei Tre Laghi, ma fu quella nel 1780 convertita in ufi privari , benche ivi nel fabbato , fanto fi confagraffe il tonre battesimale per tutta la Diocesi . Mal volontieri m' impiegnerei a descrivere un' illuttre cofa, che non abbiam più . Può in altri vederfi (2) delineara : e pollono tuttor vederli in una cafa privata ripolte le otto rare colonne, che fregiavano quel nobile avan-zo d'un tempio prufano, presso cui pur v'erano le si celebri loggie di Calpurnio Fabato, E' dolore. che tol ne volumi ci refti memoria di rali opere, e. delle sterme e bagni (2) sì frequenti tra noi . e delas l'Arena e del Teatro di Giulio Cefare. i . wasi tifficial small stry of in Allings . . .

Qruized to digitally

vorrebbe tipubblicatifi per non perdere col tempo la notizi delle vatiazioni, e del modo di roccatine insieme le due rastaure. Le variazioni sono 32. Fiva. lire, corretti, fiauri, rromboni, refiguulti, ampac vorti, e quanto insomma si voglia.

(1) A pag. 116, 1

<sup>(3)</sup> Vedi il Lario del Boldoni a pag, 4a dell' edizion d'Ayignope. Vedicla Storia Patria di Benederto Giovio a pag, 34 Vani egli che le celebri colonne fiano di marmo greca, e feco il

volevano gli Intendenti. (1) & stypose "che il dottriffimo Giuleppe Antonio Saffi, ful fuppotto, che in Como non vi fosseto Terme, e Bagai, volcifie, fasamilanese sil fimmo co ciogno Pliniano, che in S. Amphogio chi

Convien ora fervir di guida e prefio i privati, e, nelle altre Chiefe. Ma quanto ahi non perdemmo in quefti anni ultimi colle ioppreficat de Conventi? In S. Lorenzo Vedevaŭ un opera infome del Creipi da Cerano, e nella cappella di contro una, avola hellitilima del Piammenglino. A S. Colombano, v'era un S. Filippo Neri del Cav. Magatti. La jazza dello Chiefa, e tutti i frechti fovra al cornicione eran fatica di Salvator Bianchi da Varefe. Nella pooffima Chiefa di S. Eufemia ammiravafi la volta diplina a freico fipperbamente dal Cav. Andrea Lanzani. Ma mon riandiamo più memorie trifti per l'amatore delle Arti Belle !

Volențiat du la penna sarreflerebbe, în deferiilori, na l'indule, il. vieta di quell' opufeolo, diretto a fupplemento fubitaneo, e moi faremo più preflo up indice, che una deferizione. Però anche prenderafi a più libero difimpegno la marcia alfabetica, e co-

mincieremo dall'- amica Chiefa di :-

§. Abbondio Veicovo do Como prima del 450. Se per livi figleca dalla porta di Miliano, prefeorafi una torce d'ampiesza enorme, da cui pure anche dati il nome alla-porta el Dorecchione vi fu, cofrutto di Gruetto, il qual'econandando in Como, per Luigil XII. con gravillima veilazione dei cittadini accrebbe, inutionente le fortificazioni et adid-per j. e ili-pier. La torce però e le mera fono, opera più antica. (n). As ponte fuli torrente Cofic vedeti affittà, una licrizione.

fleva rotto in quattro pesai, e (cry), per la tomba di Lotario Re. Ma di cio reatrecemo nella vita de Planio, Batti, pel Satti l'Exgrafio di L. Ceccilio Cilona in cni legganno il N. Trick Mis Et ... BALINEIS, OMNIBVS, OVAE, SVNT, COMI.

<sup>(1)</sup> L'autore del vaggio ai Tre Lughi dice a pag, 116 roftrutte le mura di Cimo da Federigo Batharoffa, Cio non reggi colla verità flories, il l'avote di Barbarolla pe Cumalchi confideva in prigamene. La Totte fu coftrutta nel 1732, e le muriglie in vase rotte dopo J' scessio reccatoci da Milaucii nel 1319,

offavi nel 1295 in carattere (1) gotico coll' immaine del Santo Vercovo feolpita giutta il rozzo (lileel fecelo XIII.

Intorno alle finestre effectiori della Chiesa a lutedicata vedonsi degli ornati di migliore imanifera. I tempio, benche ristorato nel 1391 dal Cardinali allio, essile da molti secoli. Ivi inseme colle spotie del Protettor mostro (a) ripona te ossil di più anti Vescovi. La Chiesa è divita in cinque navate, edonsi nella mutaglia laterale alla frome di essil essil essil estiga del Pronao, com'era cossume ne primi secoli alcuni evitati, che vi stronto scopetti, secono dipettare all' esudito nostro Borseri (a) che sostituta con frammenti gentili al tempo di Giutiniano Imperadore. Benedetto Giovio però un secolo prima del Borseri cio en el 1312 vi scoperse il userbo epitano ancor di Calpurnio Fabato protoce-ordel sciova Plinio.

Agostino chiefa nel borgo or di fal nome, e detto anticamente Crugnola e Coloniela fin in mano de PP. Agodiniani imo al 1768, ora è lede del Pazroco Arciprete. In effa è offereable la Capella Imilionari, in cui la Vergiue e tatte le pitare tanto a offo-che a fresco fono del celebre Morazsone, di cui pure ivi confervasi un bello stendardo. In altra capella vi sono i depositi de Cigalini, e fra loro un Marco vi è oualficato di Galesto Comasco.

Alvito - Vedi Gallio.

<sup>()</sup> L'Itatiana kuona coli E Pe monje Odaviji 6 Novembri 1 Aktičian Nama ke ngimica Deminama Uberili Piercanili Pierca Jatitian Nama ke ngimica Deminama Uberili Piercanili Pierca

<sup>(2)</sup> Erro coll' antico noftro Breviatio Patriarchino il celebre Benedetto Giovio ferivendo trasportato in Duomo il corpo di S. Ab. 1 bondio. Vedi Tatti al T. IV. e il Marchese Rovelli alla pag. 537 T. I.

<sup>(1)</sup> Nella M., S. Descrizione del Terrivorio Comasco al Magini ."

Annungiata - Vedi Crocififfo.

S. Bartolomeo, Chiefa nuova, malamente posta fulla discesa del ponne, e fartassi dopo la distrusion dell'annica. In essa il Martirio del Santo Appostolo su pennelleggiato da Giacomo Palma da Serinasta il vecchio nato nel 1482. Distrute le monache di S. Chiara vi su pri recata una superba tavola, che rappresenta S. Agnese, S. Rocco, ed altre sigure, e credesi del Procaccino.

Canarif Marchefe Francesco mariro dell'erede Volpi, della cui famiglia era il palagio, mole
veramente magnifica. In esso il ritrovano molte
tavole di scuola Romana rappresentanti Soggetti
sagri acquistati dai Prelati Volpi, di cui pure ivi
ti conservano alcuni manoscritti. Avvi ancora
pressio il Marchese un piccolo quadro di maniera stamminga assai pregevole in cui rapppesentasi
un cappuccino, che studia al vigil lume della lucerna, e vi vedi proprio il chiartore, che gli illu-

mina la faccia.

S. Cecilia monathero di monache. La lor Chiefa ornatifilma meritas d'effere viticas, e molto vi contribui ad ornarla Quintilia Rezzonico religiofa in quel Chiofiro e Prosta di Clemente XIII. Le medaglie di iotto in fu fon freichi affii belli d'Andrea Lauxano. Vi travaglio negli funcchi il celebre Bistini. Il quadro dell'altar maggiore raffomiglia alle farture di Guercin da Cento, ma probabilmente fu opera di qualche fiuo prode difecpolo, quelli delle due capelle ton del Montalto. Gli altri quadri ad olio di Filippo Abbiati Milanefa.

Cernezzi palazzo appartenente in Como a Don Giufeppe de la Cerda figlio di Giufeppa Conteffa di Parcent ultima d'un ramo Cernezzi tratiportato nel fecolo ficorio a Valenza in ifipagna. Il cortile circondaro in quadro da nobile portico, e la firuttura ampia del cafeggiato meritano ottervazione, come pure una superba volta dipinta da attrezzi guerrieri dil

Ciceri Don Camillo è possessore d'assai pregevoli quadri. Due grandi fra questi si tengono d'Agostino Caracci, e rappretentano due Apostoli. Due focose battaglie si vogliono di Jacopo Corteti detto il Borgognone. Alcuni angioli, che fauno un musicale concerto sono attribuiti al Luino. Non va pur tacciuta una tavola grande in cui penuelleggioffi un banchetto, ma merita poi fingolar menzione quello d'una Vergine col Divin ino Figlio. Questa tavola fu da talino attribuita a Rafaelle, ed è pittura invero finitillima, ma tengono i più, che possa estere del celebre Perugino, i colori fon vivi, graziosi i volti, le ajuote del giardino, e il porticato fon condotti coll'ultima finezza. Presso il medesimo Don Camillo amantissimo della mufica vi fono eccellenti ftrumenti, e fra questi una reliquia pe' tilarmonici, vuò dire quel medetimo violino, che adoperò il Corelli.

Ciyalini Marchefe Agofino fuccessore de celebri fettiori Franceico e Paolo, di cui pure ha molti manoscritti, egli fra molte tavole conferva due leggiadri ritratti di Madonna Laura e del Perarca, no posso tacere la piccola tavola in cui fra molte tigure rappresentati la crocchissone, ed ebbe l'onore d'estre attribuita a Michel Angiolo.

Collegio de Nobili Gimeconfulti. In eflo confervafi all' uto pubblico una Biblioteca fornita non folo a dovinia delle opere legali, ma provvilla auche affai bene in altre materie. Il colto Bibliotecatio, portà mofirare al forelliere i volumi più pregevoli. Fra quetti avvi un antifontio in pergamena de' prini con note veutle di muirea, a prima edizione del Concilio di Trento, fatta aurografa col Tabellionaro del Peregrini norajo del Concilio, ed altre carte, ad effo antioghe, V'è pure un manoferitto della Storia Patria di Benedetto Giovio divilia in libri in altra fongia, che non fu flampata, ed accompagnata da qualche nota curiofa fulla fine del fecolo XVI.

S. Croce Chiefa de' PP. RR. nella capella di primo ingresso avi un Cristo motto e la Vergine addolorara con molti SS. dell' ordine, e sembra un dipinto del Fiantenghiuu (1). Nella capella ultima vi suon bei freschi; e il quadro dell' altare assai buono d'autore incognito. La Santa Anna con S. Giovacchino e SS. dell' ordine sono fattura del Pe-

tripi collocata nel Presbiterio.

S. Croce. Suburbano del Conte Abare Filippo Albricio Peregrini Inliumo di fun famiglia, che ivi poffiede qualche bella tavola ed alcune fcolrure d'artefice iadultre. Da quelle fuburbano amenifilmo e pien di fole fcoprefi tutta la Città co' fuoi borghi e parte del Lago. Nella cafa di città del predetto Signore avvi la celebre lapida d'Attilio Setticiano Gramatico Latino, cui furono conferiri gli omori del Decurionaco Connente, ed ei lafciò tutti i tuoi beni (a) alla repubblica.

<sup>(1)</sup> Giovanni Matia della Rovere poco novo fuoti del Milancie, (a) Il Cav. Co. Gianbattifta Giovio nel fao Dizionatio tiene Attilio per alquanto pia antico di Plinio Cecilio, Cio non parve foftenibile ail' erudiro Marchefe Rovelit nel T. I. pag. 224 della Storia di Como maihme , perche prima del Senaro Confulto Aptoniano erano vietate le eredita ai Iubblici Ma quantunque la leg. ge Aproniana non usciffe che ai giorni di Adriano , l'appiani pute , che Plinio Ceestio fece ogni sforzo per persuadere a Calvilio Sue concerradino e cuerede nella foftanza di Pompeo Saturnino di lafciar godere alla parria la quarta parte dell' eredità teftata . Quindi fcorgefi, che tat lafeiti faceanfi anche primt dell' editto Apronia. no . Vedi lib. V. Epift. 7. Inoltre uon fembra credibile , che l' Attilius nofer dell' Epift 9, lib, 1; fia l'Artilio Crefcente , anthe , perche l' Attilius Nofer torna all' epiftola 14 lib, 1 , in cui fi tagiona di fanciulli. Scolati = in foro pueres a centumvirelitus eaufis aufpicare .

Crocefiffo illuftre Santuario, ove fi venera us e-lebre fimulacro del Redentore, che credeli lasciato in Como da una Franceie compagnia di Bianchi intorno al 1400, quando tali devote focierà inoudaron l'Italia. Il miracolo, che vnolfi accaduto nel 1520 accrebbe il culto all' immagine tagra. Ma ne furos no molii anni dopo rogati gli atti fotto Aleffandro Lucino Vicario del Vescovo Giannantonio Volpi . Trattavali però di prodigio solenne nel passaggio d'una proceilion numerofa innanzi a cui parrafi, che cadeffero i groffi annelli impiombati nelle muraglie, ai quali erano raccomandate le due catene, che impedivano l'accesso al ponte di S. Chiara. La facciata della Chiefa fu difeguata nello fcorfo fecolo; In quello fi penso all'erezione di vallifimo templo; ma furon gittate le fondamenta in terreno infedele, e abbandonaroli il penfiero si amplio in vece la Chiefa, che però presenta quali due parti. Nell' ultima d'esse happovi ono colostali colonne cavare sul lago noftro. Le ffame di ffacco fono del Silveri. Il nobil difegno dell' altar maggiore appartiene al coltissimo Marchele Malaspina Pavele, ed unifice l'elegama colla taggia templicità. E' inutile il dire, che i vaghi flucchi nella parte vecchia della Chiefa iono del valorofo Barberini.

S. Feddle. Quello rempio anticamente dedicato a S. Eufemia, poi prima del mille confegrato a S. Fedele martirizzato ful lido effremo del Lario, veune da talun tenuto per fabbrica de Gentili. Ma Benedetto Giovio halla in conto (1) di opera criftiana, come può vederti alla pag. 190 di fua floria. Alla firtutura di quella Chiela fece atl'ai danno il traltamento fucceinyo della Città, onde ora i due

<sup>(1)</sup> A tal parece es determinos per le vesufie rotae seultime il Danicle e d'Abacucco, May porerano efferse flare public dupo, L'Epiraso d'Attilio, di cui semmo cenno, rrovarasi nelle muta-glie della Chiesa, Farcis, se il Giorio, e il Dossiteti appeteto a cio peassoo, avriano dubirato un po' pia sull'antichità d, questo il nopio, a

safi larerali al campo di measo riefcono tozzi , chiacciati. Il Borfieri opina, che venitie rinovellara fatorno al 1260. Ma di tutto ciò litighino gli antiquari, Noi corriamo ad ammirarvi quegli angelici fetchi, che adopanno l'altac della Vergine. Ivi il militeto amapite dell' Incarnazione è rapprefentato col più amabii pennello. Gradonio i più opera di Camillo Procaccino, ralun il crede del Cavaliere Hidoro. I frefchi nella volta fatono opera d'Antonio Sagchi Comalto morto nel 1694. E' dolore il vederne, la capola tutta gualla, e il coro imbrattato da mileto dinitore.

Fossani - Vedi Gallia. S. Francesso Chiefa de P.P. M. C., in cui pltre qualche bella pittura occorre di vedere ia un adito a manca il godico e magnifico moguniento dei Rusca già signori di Como. Nella piazza etteriore dul principio del tecolo XVI. esisteva un sobilissimo (1) cimitro distrutto dal Comandante Francese Gruerio per 1507. Si amioiravano in esso contro tombe ornate d'orno e di marmi gerregiamente scolpiti.

Gallia suburban nobilitimo nel borgo di Vico, dappartenente ora a Don Pietro Fossini. Ebbe tal nome dall'Abate Marco Gallio pipore del Cardinal Tolomeo, che acquistollo dai maggiori Giovi i quali ebbero la debolezza di veadergii il celebre Musco di Paolo ristrando in cistà i ristani degli uemini il-sustri, ed altre rarità ivi raccolte. Il Boldoni piange quetta crudel distruzione, per cui perirono bei freichi (2) e mille altre belle cose parto d'un vivo ingegno (3), Il palazzo introgatovi è però del più

<sup>(1)</sup> Ben. Jov. Hift. Patr., p. 207 ogus longe cenfficuum, e 11 Muralto nella Cronaca latina M. S. (2) Defertiti anche dal Doni, Lettere pig. XLV, XLVII,

<sup>(1)</sup> H. Cav. Co. Gianbatt, Giovio in una fua Villa piello Breecia tento almeno di confervare miniotia di effe facendile gingere di nuovo.

ameno e nobil foggiorno. Nella fala di mezzo occorrono di vederfi mirabili pitture del Morazzone, e'w' honno duche in altre camere de tregi del Cavaliere Midoro Bianchi. L' aitual poffegore diffruite le uccellière, le fontane, e i mofaici, ma co' giardini refe ancor più ridente quel suburbano, anzi non prgo di ciò ne cottrufte un del tuno nuovo là breffo :

Galhetta - Vedi Rezzonico .

Gallio palazzo già del Duca d'Alvito in fulla piazza del di fui nome or livellato ad un cittadino. Non vi restano più che alcuni freschi da osservarsi e questi ancor malmenari dalla poca custodia dei tetti. E' curiosa da rifletterfi l'aria cadenie (1) di quetto palagio, mailime fe fi praragoni coi tanto folidi edificati da quetta famiglia al Garrovo a Balbiano a Gravedona .

Gallio Collegio fondato dal Cardinal Tolomeo di tal nome nel 1387, ed affidato ai PP. Somafchi. the v'entrarono nel 1580. Il Cardinale spogliandosi di due prepotiture, già dell' Ordine Umiliato, fece quello benenzio alla tua parria coll' indulgenza di Gregorio XIII. Nel Collegio fignorilmente edificato , oltre gli alunni orfani giusta "l'instituzione , ti educa ora anche buon numero di convittori . Nella Chiefa è di offervarfi il quidro rapprefentante Sy Girolamo Miani del Ligario, condotto con time fingolariffime. Una delle due prepofiure, colle quali fondosti il Collegio, chiamavasi S. Maria volgarmente di Rondineto, ma ebbe anticamente il latin nome d'Arundineto, il che ci fa sospettare, che ne' remoti fecoli ivi il fondo foffe di padule e di

<sup>(1)</sup> I Galij, cui fu aperto il vatto alla fortuna da Paolo e Benedetto Giovio , non ebbero altra cofa più a cuore , che di comprar le lot ville e diftruggerle, ed è poi anche fama, che fabbricando effi in villa per i'erernita affertaffero di edificate in Como di foggia, che ben prefto il lor paldeso poteffe compatie vecchio .

came . Questa fondazione non è la fola , per cui Como ciatiar debba la benemerita famiglia Gallio : e dal medicino Porporaco fi flabili pur l'altra, che verfa annualmente cante elemofine e doti in follievo della popolazione bifognofia .

Gationi Canoneo Utwito Ceftre. Preilo lui efilleun gabinetto di machipe filiche ed uno-di floria naturale, per le quali facoltà egli la l'inclinazionepari allo fludio. Il viaggiator colto non mancherà però di vifitarlo, e potrà anche vedervi qualchobella pittura, e fra quette una del Mazzuchelli.

Giovio Conte Paolo pottetiore d'una parte dei celebri riterati preziola reliquia del Mufeo Gioviano. Quafi utti i Principi e Generali d'armat nocarono ai da lui progenitori, talun però d'elli ancora a quelli del Cav. Conte Giambatilta, nella cui galleria fi confervano i volti degli uomini dotti. Fra le comendevoli tavole del Conte Paolo metita fiagolar mezzione l'Andrea Doria del Bronzino, il Capello del Tiziano, e in altra camera vedefi un

Colmo Medici d'eccellente pennello.

Giovie Cav. Conte Giambatilla conserva esso l'altra parre del Museo Gioviano. Bello è vedervi le fisonomie, di tanti dotti uemini. Oltre una copiosa raccolta d'essi vi si vede anco un Doge Gritti del Tiziano, e il ritratto di Solimano figuor de' Turchi da lui tlesso inviato in dono a Paolo Giovio con una calamarieta ed una penna d'oro. Oltre i quadti avanzo del Museo son presso del suddetto Cavaliere molte altre pitture pregevoli , e fra quelle meritano parricolar menzione la cena di Filemone e Banci icom Mercurio e Giove, il Tobia del Batfano, i poveri del Sebastianone, un fol natcente del Tempesta. Illustre è pur la raccolta de di lui libri, e per la iceltezza e per la copia degli amori , e per la rarità delle edizioni, fralle quali molti del fecolo XV. Na vi mancano pure antichi manoferitti , e fra moderni confervanti pretlo di lui gli originali di Paolo Giovio, ed una belta ferie di lettere del tecolo XVI.

S. Giovanni grandiola Chiela de' PP. Domenicani . In ella il Pontefice Innocenzo XI. fece algare fino alla volta una capella dispendiosa per oro marmi e bronzi . Bella è l'idea del panno tenuto dagli angioli, bella la statua dell' agricoltore fant' Isidoro. L'altra capella del Cardinal Gallio è pur sublime per le pisture del Morazzoni e del Pantilo, che vi dipiniero Lucifero, e S. Michele, Il quadro all' altare di S. Tommaso è di Pilippo Abbiati, all'altar di S. Pio il quadro è del Panza, i freschi laterali di Giambaritta Saffi, ambidue milaneti, Il quadro di S. Pietro Marrire è travagliato full' idea del celeberrimo del Tiziano, ci sembra fattura del Besozzi . I quadri latterali ad olio atfai belli fono del Torriani Seniore da Mendritio. La Maddalena nella capella dei Turconi sembra pure del Panfilo detto anche il Nuvolone. Alcune pitture nella capella Pomificia di S. Ifidoro fono del Gefuita Pozzi.

Lanificio. In questa fabbrica mantenuta dalle famiglie Gnana, e per essa assunte anco al parriziato di Como si travagliano pannilani della miglior qualità. Giare il tanifizio nel fobborgo di S. Martino presio la costa, e il forestiere, che ami le arri,

non può ommenere di recarvifi ad offervarlo .

S. Margarira, Bella Chiefa di Monache Benedettine, che rimontano alla più remota antichirà. Si vuole, che lor fondatrici fiano ffate le fante forelle Liberara e Faustina nel tecolo VI. Puossi vedere il Tatti nel Tom. II. pag. 6;5, e seguenti e nel Martirologio Comasco a pag. 8. Vedesi anche nella Storia Patria di Benedetto Giovio a pag. 190., che il detto chiottro ebbe i nomi di S. Giambattista, di Femminile, di S. Maria Vecchia. Il Sig. Marchese Rovelli, il di cui giudizio critico in materie storieke deve molto siveritsi, trova appoggiata a deboli fondamenti l'antichità di queste due same Vergini nel Tom. I. pag. 371, della fua Storia; crede però il chiostre estere un de' primi, che forgester fra noi nell' epoca Longobarda.

Martignoni Don Ignazio raduno amiute del difeguo una bella collezione di ttampe in rame, e dedito pure ai buoni studi procurossi una pregevol (erie delle edizioni d'Aldo. Pretto il di lui padre Dou, Giulto fra alcune buone ravole se se veggon di quelle del Cavalier del Cairo;

Muziafea Conte Giscomo, e fratelli hanno un buon numero di pitture. Fra quette merita a nostro gutto singolar menzione una fanta Famiglia, che ha il carattere di Rafaellesca, e tienti opera di valen-

te pennello .

Mufeo. Vedi Gallia, e Giovio, e il C. XV. Natta Don Benigno. Pretio lui potiono offervarii molti quadri ttimabili, ma fra quelli fono ipecialmente noti alcuni piccioli di Rubens.; i quali fue rooo anche bevavamente copiati dal Comalco Giufeppe Mametti or vivente in Roma, e palfarono alle mai del Marchefe Giorgio Porro e dell'Auttriaco

General Colli .

Natta Don Giambattisla fratello del precedente raccoglitore di pregevoli edizioni, di tutte le Bodoniane fingolarmente, e di elette pitture, e fra quelle non vogliono ommenterfi alcuni paefi e foreste del nostro Colombo . Ma meritano poi lode dittinta la Vergine col Bambino, e un S. Giovannino, che tien l'agnello, opera del Luino, che colorivvi all' indierro un bel paese alla Rataellesca . Dello stesso una Vergine a guazzo un S. Giuseppe il picciol Gesà e i Magi. Inoltre Loth ubriaco colle figlie, di cui una ha l'aria del voito bellislima, un operoso paesaggio del Callor, una Vergine sui gutto di Paolo Veronese, e il Divin figlio dormente, che sembra soguar la pailione accennara dal pirrore, che fovra un pannolino vi collocò tre chiudi, finalmente il tradimento pagato a Giuda in una notte cupa, innanzi alla qual tela sta di contro un' altra bella, che rap. presenta Ginseppe venduto, simbolo e prosezia del Redentore .

Olmo. Così viene appellata nel Borgo Vico una

- Smith Coop

16 plaggla ridente, cui dieffi il nome da vetustifiimi olmi di smistrata grandezza. Là presso il Marchese Innocenzo Odescalchi, che pure in Como ha nobile alloggio, va fabbricando un palazzo magasisco, in cui sonuosa e reale può dirsi la sala grande. Gli stucchi lustri, l'oro, ci marmi vi son prosusi. Tutte la sigure pinte sono del Pozzi, e le scolpite del di lui fratello. Il disegno di questo grandioto celizzio è del valente architetto Simon Cantoni, che rimodernò pure in Bernate la casa del Marchese Cigalini, e la Villa Giovio presso Brecchia, non che gli urbani decorosi orggiorni di Don Rafaelle Raimondi, e Don Cesare Someliana.

Pafalacqua Conte Andrea Lucini mantiene capaei ferre nel vatto suo giardino urbano, e saria defiderabile, che unisse alla sua biblioteca in Como i libri, ch'egli ha sparsi nella villa di Moltrasso.

nella fua caía in Milano.

Parravicini Don Paolo ha qualche bel quadro di Salvatore Rofa, il cui pennello mon piugeva al certo men bene le bettie, di quel che la penna non coloriffe i vizi con fatririco atteggiamento.

Parravicini Don Francesco conserva nella capella domestica un bel cuor di Gent opera, che il Bartuni molto amorosamente esegui per l'Abase Lodovico Parravicini Provincial ultimo de Gesuiti a Roma.

Porro Marchefe Carlo e Fratelli. Nella lor casa vi sono alcune tavole del Torrian vecchio rappresensanti la nascitta (1) di M. V., e vi si vede il buon discepolo di Guido Reni. Son pur ivi amminabili due quadri di Paolo Veronesce; un d'essi rappresenta Giuteppe s'aggeure dalle lusinghe della moglie di Putifarre. Ne per la stranezza del pensiero, che volontier si direbbe Dantesco, può ommettersi

<sup>(1)</sup> Vedi gli nomini Illufter dizion del Cav. Co., G.bmbart, Gioveb Attic., Torriono.

una tentazione di S. Abtohio (1) del Valdani nativo di Chiaffo e morto nel 1773. Il Marchete Giorgio padre de'nominati, cavalier molto colto, lasciò a suoi figli una buona collezione d'eletti libri.

Porta . Vedi Salazar .

Salaçar Conte Giovanni marito di Marianna figlia ed erede del Conte Nicolò della Petta rapira immaturamente da motre. A lui pervenne inlieme coll' altre fostanze il bel suburbano in Borgo di Vico posto, quasi in faccia dell'altro eretto dal Conte Resta. Se a questro secondo il ridente giardino posto fulle onde del lago accresce grazia, l'ombroso ritiro e le acque cadenti dal monte datioo al primo tutta l'attrattiva poetica, e vi si aprivia volontieri una Arcadia.

Setificio. Il forefliere, che ami le feriche maifatture, potrà ben volontieri aggirarfi per Como, dove tanto fiorificono. Egli è ben vero altresì; che il foverchio numero degli artefici espone il paele a gravi incomodi, quando si arrestano le committoni. Furono soccorfi più volte col patrimonio civico gli inoperofi. I telaj battenti, che palloron talora il aumero di mille, son per lo più siccano (8) circa.

Spedal maggiore fabbrica degna d'ellere offervata per le ampie e ventilate crociere, dove si accoglis l'umanità langueste. Il luogo pio vica retto da una congregazione di XII. gentiluomini, cui da Francesco II. venne col Deputato Medico aggiunto il XIII. recentamente.

55. Trinità convento già di Agoffiniane abolite con molti altri in Como da Giuteppe II., era fede di religiofe Domenicane, che traslocate vi furono dal dilitutto convento di S. Añna. Offervabile all'altar maggiore è il quadro della Trinità fatto dal

<sup>(1)</sup> Fu quello quadro descritto dal Cav. Co. Giovio a pag. LX. Discorso sopra la Pittura.

<sup>(</sup>a) Puofi vedere la Lettera ful Commercia Comaleo 1716.

Morazsone nel' 1668, a spese d'Isbella Partenia Odeicalchi. Il fresto, che rappresenta S. Agottino battezzato da S. Ambrogio su eleguito nel 1613 da Gian-Maria Rovere... Gli altri due in faccis sono di certo Gian-Donnenico, di cui la parentela non può intendersi. Ma quel massime, che rappresenta la vissone di S. Agostino pensieroso sulla Tribità in riva al mare, ha molto merito. Bella è pure nella volta l'assimazion della Vergine. Due ovati son del Petsini da Lugano, e due altri di Pietro Ligario da Mor-

begno .

· Rezzonico Cavaliere Gerofolimicano Flaminio postsessore della Galliena edificata già da Gallii, poi venuta in mano de' Gefuiti, e nel fecolo scorso acquiitata dalla famiglia Rezzonico di Venezia, Il Cavalier Flaminio, che comperella per fuo ritiro, l'ampliò e l'ornò con molto gusto e dispendio. Giace nel fobborgo di S. Agostino, e da quel lato l'inverno è mitifimo, tanta è la beneficenza del fole riflettuto dalla moutagna proffima . In due ftanze coperte tutte di quadri fe ne ammirano vari eccellenti. Infigue per esempio è la copia della rinomatissima cena di Lionardo da Vinci, e rienfi fattura di Francesco Monsignori . L'etattezza e l'abilità vi spiccano del Copista, e questo dipinto è full'asse. Sonovi inoltre una micabile vecchia, una giovine douna con rivolgitura d'occhi foavissima e le più morbide carni, un magnifico quadro del Mantegua, che pare pur ora eicir dal pennello, e rappresenta fra pompa superba un trionfe di Cesare. Nè si posson tacere Orfeo, che libera Euridice, opera del Luino, un &: Girolamo del Tiutoretto, un Signore all' orto di Giambattilla Montalto, una Maddalena del Piola. Attraversando poi l'ampio e lieto giardino giungesi all'altro suburbano interno, ed avvi in effo una fala dipinta dai Recchi pittori nostri nel fecolo fcorfo.

Villani Marchefa Eleonora Doria Sforça di Ca, ravaggio edificò in questi anni con molta ipesa un' ampia casa nel sobbargo di Vice presso la Galia, ed empilla di mobili eleganti. Mecita considerazione la iala di mezzo di figura ellitica ben ornaza colla plastica e cogli stucchi lustri, una parte del giardino venne costrutta sopra muraglie ben forti, che vedevanti a lago cheto sotto le onde, e forse rano parte di quel recinto, che chiudeva l'ioletta in faccia al Muteo del (1) Glovio, mentre esso collegie pertinenze occupava anche maggiore (1) associa (2) dell' attual Galia, e

Ma già toccammo molti oggetti, che possono arrestar fra noi alquanto il viaggiatore. Se l'albergo dell'Angiolo (3) non ha tutti quegli agi, che in altre grandi città hanno simili abitazioni, l'esempio di due Cesari, che y alloggiarono, e il bel propetto dell'affoliato potto e del lago cos sobborgo di Vico ne lo consorti. Non restaci per sine, che di chiedere scusa al leggitori e pel poco, che agli uni, e pei troppo, che agli aitri sembertà, che ab-

biamo poi feritto .

## CAPO VI.

Breve occhiata fulla Storia di Como fino alla caduta de Goti.

CHI volesse istituire difficili questioni fulla Storia di Como cirtà Iralica alle radici posta delle Alpi nascenti presso le amene spiagge del Lario, perderebbe l'olio e l'opera, perciocche Marcio Por-

(1) Vedi innanzi agli Alogi :: Aufei Iaviani Deferiptio :: Fividitur Euripa ... ab 1950 queque injulur auvetso latere ... (2) Infatti trovaronsi di fession alcune monana d'oro del

(1) I tre Laghi pag, 62.

<sup>(</sup>a) Infarts storatous di di fresco alcane monete d'ore del tempo di Paolo Giovio nella casa de fratelli Sambuca al di là della Gilla, e & sa, che moite ne andatuno smaraire, Veda nell' Elegio di Paolo Giovio del Cav. Conte Ciambatt, le peta 146.

canico .

cio Caione un precelebre nella militala nella toga nelle buone lettere è ne' coltumi, morto d'anni 85, mai della rovina di Catragine, autore d'una Storia romana in VII ibri divifa col titolo d'Origini lodatifima da Cornello Nepore e da Cieccume nel 'libro de' chiari-pratori non conoble, d'onde, noi tracilmo da Chiatra-mofta.

Dubbiamo al cittadiu (1) aofiro il Maggior Pliuio nel ilib. Hl. C. 17, della Maurale Soria i unico raggio, onde diradare le tenebre dei Rechli Scrive egli — Como, Bergamo, Licinaforo ed alemni popoli all'imorno fono d'Orobia flirpe al dir di Catone, ma ia dor provenienza, che confessi agli d'ignorare, naia dalla Grecia e l'apre Cornello (2). Alessandro iaterpretando aneo il nome, che ilnona viventi itta i monti. — Noi fappiamo pure, che in Grecia parecchie vi furon città col nome d'Oropo, e d'Oropia (2).

Crederei poscia, che gli Etrusci o Toscani abitassero qui missi cogli Orobi, perciocchè per testimonianza di Livio nella decade 1, al lib. V. largamente costoro, pria del Romano Imperio, dominarone

<sup>(1)</sup> Mearte Plinio altre cuità maginoti nomma appena, e fia quefici a pretendère Versona, trattendi in voce con piu minuta ritereta fu Como. Amor di patria pur dimofito col parlar si forvente delle cofte noftre, Dell'in increcialar fonne al lib, a. C. 10-1. della mananna de'metalli al lib, 54. C. 5., della pietra tornet i il libo 36, C. 3. della pietra tornet i il libo 36, C. 3. della pietra tornet i il libo 36, C. 3. della pietra tornet i il libo 36, C. 3. della pietra tornet i il libo 37, C. 32. della pietra tornet i il libo 38, C. 39. Unico fia più controlo della della controlo della robilita.

<sup>(2)</sup> Cornelio Alessandro fiori a tempi di Silla dittatore. En lodato da molti Greci, ed anche da Servio spositor di Virgilio, (3) Avvi ruttora mile nostre vicinanze il monte Robio, e la retta di Robiare, un gener pure di casci indica il nome gre-

full' Itala terra, e. di colonie, oltre l'appennine empierono e.il Pò, cogni angolo tranne il Veneto (1).

Nell'anno 600, prima di G. C. Bellovelo figlio d'una iorella. d'Ambigato figuore de Celti tuppe in batraglia campale i Tofcani, ed elli feonfirti fotto la conduttà di Retto lor generale rititaronfi pei nofri contiui fra quelle contrade, che guardano l'oriente delle alpi, e volgonfi al mezzogiorno, come ricavar poffiamo dal'IV. di Strabone, e dal III, della Storia Naturale al-C. 10. Quetti popoli finitimi agli Elvezi ed a Boj giullamente le florico Dione nel libro fiuo 56 collocò fra il Norico e la Gallia, e Strabone nel citato libro ci afficura, che imminenti all' Italia toccaffero le città di Verona e (2) di Como.

Tai notizie, che di volo cogliamo paragonando infieme le autorità di Livio, Strabone, Plinio, e Dion Caffio, non ci lafciano prestar fede a Giuttino compendiatore di Trogo Pompeo, da cui nel libro XX.

narrafi Como edificato da Galli.

Roma frattanto nell'anno di sua fondazione 557,crefcitta di forte, volle dilatar verso noi la fua potenza. Marco Claudio Marcello figlio dell'altro (3),
che avea conquisitato Milano, venne a battagglia rade
in sili territorio nostro, poiche gli Insibri aveano pregati d'alleanza guerriera i nostri maggiori.
Pu somma la strage. Annio citato da Livio nel libro XXXIII. montar la fa ai quarantamila. Collane d'oro, cinquecetto rette bandiere caddero in ma-

(a) L'istesso nome di Rezia sembra alludere felicemente col ...

<sup>(1)</sup> Il Marchefe Rovelli vortebbe qui dipartirfi da Llvio. Vedi il T. 1. pag. 139 e feguenti. Ma quai populi craoi mai Libai, Libici, Levi per refifice agli Erufe? l'annoireo la mifchianza d'un nuovo popolo fenza la diffrusion dell'antico accadde le rante fiare in Italia.

<sup>(3)</sup> L'altre Marcello rerminò contre Galli la guerta nel 532. Al Roma conquistando Malano. Ma noi ci contervanuno ancor liberi fino al 537., quando gli Insubri fortrarrisi dal glogo vi ricaddero melgrado l'alicanza com noi.

castella s'arresero al Console colla città,

Maffei a torto crede finita la guerra colla espugnazion di Milane; Livio ne lo simentifee, e contennon allo Storico i celebri marmi capitoliai collectebri parole. M. CLAVDIVS. M. F. M. N. DE. COMENSIBVS. ET. INSVERIBVS. ANNO. 15-LVII. IV. NON. MAR.

Marcello trionfo con pompa folenne, e i Comenti vinti furono gloria per Roma. Esti, com' è manifetto, formavano una nazione ben dagli infu-

bri dillinta .

"In feguito, conte ce n'è garante Strabone, divenne Como una Colonia vivenne colle leggi de Quiriti. Paffati molt'anni invadendola i Reri la difutuffero quafi. Ma Pompeo Strabone padre del Maguo mandovoi altri coloni, forte nell'anno di Roma 664., in cui fu Confele insteme con L. Porzio Catone, Poscia L. Cornelio kecrebbela d'altri tremila. Finalmente C. Gluilo Cesare volle arricchirla di cinque altri mille, fra quali vi futuno cinqueceoro nobilissimi Greci. Allor cominciò a chiamarsi Novam Comum.

Acquiflando noi i dicitti del Lazio non li acquiflammo già mifchiandoci, com'era coflume, colla feccia del volgo Romano, e ci fu caro di entrare più largamente alla Romana Cittadinana col favore di Cefare, per la cuj gran mano me, venne impre-

siofito un tal dono .

Egli è qui da confiderars, che i Romani non difendevano già con rocche i confini dell' Impero, ma saggi vi trasmettevan colonie, mentre il far servi dei vinti era un prepararsi nemici, e il farne compagni produceva ajuti da gente vincolata col benesicio comune. Infatti veggiamo in Livio, Cicerone e Certare, che favellando d'Italiani, ed anche di Provinciali non li qualiticano già da siudditi, ma da sozi,

Ne posto pure ommettere la rissessione, che for-

mò il C. III. di quest' opuscolo, vale a dire, che vedendosi questa Città nostra da Romani ornata cen nuovi ammenti intender diobbiamo, che l'opportunità del luogo fosse iornamente giovevole alla Repubblica.

Gili eruditi però non son d'accordo sul modo, co usi se reggestero i Romani. Lo volontieri su siò saccossento al Marchele Maffei, ed al Sigonio, onde son teuerci tislotti a provincia. Tal era la pratica fuori di Italia . Leggiamo, che conquistrate i Sardegna e Sicilia, survoni spediti due Pretori aggiunti ai due unbani, ma son leggiamo cò della Cilalpina. Domate le Spagne due altri si accrebber

Pretori , ne più di fei furan mai .

Riflettafi inoltre, che a bei tempi ancora della Repubblica militatono tempra gli Italiani negli ecerciti, e non mai gli efteri ed i provinciali, come pofilam leggere nel VI, di Polibio, nel 41, di Livio, nel 42, di Lvelejo Patercelo. Anzi Dion Caffo nel 48, narra, che vintifi Caffio e Bruto dai Triumviri, non fi divifero l'Italia, ma battagliaron effi per quella.

Non però è qui luogo di ukcire in differtazione e Quella non sifuggiremo noi forse pubblicanda un volume di mole giusta sulla Patria Storia. Qui bassi notare, che a mille errori schiusero il varco gli antichi scrittori, che or Gallia or Italia appellarono le nostre contrade. L'Italia a dir così geografica su diversa della politica, e ben il Sigoni diste terminarsi da due consini, la natura e il diritto. Infatti Catone il dottisso citato da Plinio non fece egli mensione nelle Origini Italiane degli Orobj e di Como? Virgilio lodando l'Italia lodonne i due suoi lagbi il Lario e il Benaco. L'Italia geografica su successi passe.

" Ch' Appennin parte e'l mar circonda e l'alpe" E' certamente la qualità del clima, la tvegitatez-

rieniedevano unz diffinzione.

Non negafi, che nella Cifalpina non fi mandafiero Governatori, ma quefli non furono annuali come nelle Previncie. Ci venivano Confoli o Pretori in occasione di guerre o di tumulti. Non e' inganni Livio, quando nel libro 26. ferive, che al Confolo fa provincia l'Italia e la guerra con Annibale, mentre in latino la voce provincia fuona anche carica, e vediam anche però taloro diffi provincia l'erario.

Ma checche ne sia di tal quittione noi, che già godevamo de diritti del Lanio, per l'affetto di Ceiare e per le sue viste politiche entrammo anche agli onori della Romana cittadinanza. Abbenche vitte abiamo le precedenti deduzioni di replicate Colonie, io non saprei collocare ad altra miglior epoca l'asciegnameno nostro alla Tribb. Ousentina una delle XXXV. Sabilite nel secolo di Roma setto. Ma su di medier per tal grazia la conserma sotto il governo di Cestre Ditratore.

Tutti i nottri patri marini più celebri notati

<sup>(1)</sup> Dione ci avverre, che il nome di Gallia Togata venne e dal cararrete della nazione pacifice, e dall' ufo di quoti abbigliamento Romano, Se Tolomeo zifitusfe la Gallia Togata fra l' Appennino e il Pà, Pompeo Fefto celebre Grammarico, abbrevaziore di Vestio Placco nel libro de Verborum zignificazione v'anciafe i Milanel.

<sup>(</sup>a) Cicerone nel libro de Chiati Orazoti narra trovarfene de'valenti tra i Sonj, e che nella Gallia nofita avrta uditi alenni voraboli poco ufati a Rema. E tre fecoli dopo nel panegitico ano. mo a Coftantino leggiamo, che nella Gallia vera offia nella Translajpina parlavafi latino a fattica dei imparandolo.

<sup>(1)</sup> Roma difinée anche sempre i Greei dal barbari, e quindi più ettià loro lassio libere, e e tratte in Italia. Qual era poi questa libera? V 1 ha chi le sellota aell' avere i Magistrati proprij, e vivere colle sue leggi. Ma le lapide, e le medaglie danno leggi e Magistrati propria ratte le città, Cicerone nella VII, Vertina ditinsse Provincire Città libre, Quindi Masse orestette consister et al labera aell' indipendenta de Fressia.

colle Sigle O. V. F. furono un tormento per gli interpreti fino a che non si convenne nel significato della Tribù Ousentina.

Il celebre Alciato fu tra gli erranti, e le figle O. V. F. credetre di fpiegare Omnibus vivens fecti nel fuo commento al famoio elogio del giovin Plinio, che vedevafi in S. Ambrogio (1). Ma il di ul amico I'erudivilipmo Benedetto Giovio (2) ne l'avverti dell' abbaglio anche facendo riflettere all'ufo di quelle lettere tanto nei noftri marmi frequente, e profetizzogli, che fe ne faria poi intefo una volta il vero fenfo, ch' era l'enigma de dotti. Instatti li vediam gia divolgato anche prefio al Porcacchi nel 1568 (2), e tutti l'ammifero quei, che fognar mon voltero cofe vane.

Dal C. VIII. di Svetonio in Cefare fi raccoglie, come egli fiimolafie le colonie trausspadane a fare instance per effere ammeste dopo il gius del Lazio a quello di Roman cittadini con voto, e questo uon potea darsi fenza l'assegno d'una Tribù. Il fondo dell'autorità consissemente la convocazion de Comizi, e in quelli il popolo per Tribù (A) diviso faceva leg-

<sup>(1)</sup> Pub il leggirot sonfultatio nel Tesoro del Mutatori, Il dotto Modones però non vide le lapide notre, e però fesific contro l'Alciano :: Reslive fesifice, si literat O'FF, interpundito en non feinuasiger, Ma questic infarti son sempre da punti diffinte, Forse eta una moda, come il dividere altre parole colla scoltras di siccioli cuoti;

<sup>(2)</sup> Vedi l'incdita di lui Collettanca, e la lettera pr. all'Alciaro pure fialle larine incdite di Benedetto Giovio .

<sup>(3)</sup> Lib, t. Nobeltà di Como p. se. Interno al matmo Pliniano di Ginevra il dottifimo Coure Rezzonico nel lib, V. p. 133. Difquista Plinian. Aferive a Matquardo Gudio motto nel 1619. la feoperta della Tribu Oufentina.

<sup>(</sup>c) Non fi votava vagamente, ma ogaun nella faa Triba. Osando colla legge Giulia eble quafi turat ! Italia la circina. 3a, fi remetre, che i nuovi cittudini prevalefiero au vecchi. Pero Appiano nel lib., 3 li colloca turti in otro delle vecchie, onde benche munero fi aven pobli voti , ma nacquero tarbolense, e furan poficia diffribinisti indifferentemente fia turte.

gi, eleggeva alle cariche, decretava le guerre . Che noi avellimo voto , non può dubitarfi , mentre fappiamo da Irzio verso la fine del libro VIII. della guerra Gallica, che Cefare nell'ultimo anno del suo comando dal Belgio mosse ver noi per taccomandarci il suo Q:estore M. Antonio, che dimandava il facerdozio, e volle pur tutte del buon volere ringraziar le Colonie, e i Municipi. Tutto fu pompa e per le strade e per le città, e l'accoglimento divenne un trionfo .

Egli però volgeva già in mente i Comizi del venturo anno, giacchè divolgavafi, che i fuoi avversari per deprimerlo avessero innalzato al Conso-

lato Leptulo e Marcello .

Fremanto quello secondo di famiglia a Comaschi infantta mai fempre, per trarre da Cefare una vile vendetta osò di fortoporre in Roma alle verghe contro la legge Porcia un nottro (1) Decurione . Narrafi il fatto da Sveronio, Plutarco (2), Appiano, e Cicerone, il qual riflette, che Marcello con questo pazzo suo sdegno avea fatta cola ingrata anche a Pompeo.

- Tauci dissapori accelerarono la rovina della Repubblica già non più contenta delle severe virtù antiche. Pompeo e Cetare capi de' due parriri mileramente squarciaronla, ma il secondo ebbe per se la

(2) Nelta belia fua traduzion di Plutateo il Sig. Girolamo Pompei per treer de Como vi furroga Cuma . Sarebbe eio un effetto

del litigio tra Verena e Como fulla patria de Plinio?

<sup>(1)</sup> Tale il dice Plutarco nella Vira di Cefare, Sembra contraddirgit Tullio Spiftola XI, del lib. V. In ella le varie edizioni fanno dire a Tullio = Marcellus fæde de Comenfi ; etfi ille Magi. finnum non gefferit , erat tamen Transpadanus, ita mihi videtur non minut flomachi nofro Cafari fecife = Se leggafi in vece del gefferit un geff fet , Plurateo ed Appiano fon conciliari con Tullio . I Comafchi aveano i diritti dei Transpadani e a propri. Eran di Citta insitre Colonia di Pompeo Strabone padre del Magno detto qui da Tullio Cafari nogro. Il diritto del Lazio giufta Paolo Manuelo confiftera nell' acquifto della cirradinanza Romana per chunque avelle in fua patria amminiftrato l'annual magiftrato.

fortuna nella gran giornata, che accadde poi, ed egli rierlo Ceriffe al lib. 3., che molte delle vittoriofe fue truppe erano tratte dalle Colonie noftre Transpadane, e presso Svetonio nel C. IX, intorno Cesare sappiam, ch' esto a cose nuove avea anche prima appiam per mezzo nostro.

Qui tornami pure acconcio di rifiettere sopra un pallo, che trovasi fralle lettere di Cicerone, ne, che io mi sappia, alcun v'avverti. Celio (1) scrive al grande Oratore nulla avervi sul tappeto, perciocche i romori dei Transpadani nun faceano chialo in Roma, e in ral passo forse siam rammemorati.

Frattanto dai partigiani di Pompeo rimatefi le domande di Cetare o per ottenere, benche affente il Confolato, o perchè gli fi concedelle una breve proroga nelle sue cariche, egli raccoste cinque mila fedeli fra nostri presidi, mosse nel 735. al Rubicone, e fra due mesi su signore in Roma e ia tutta Italia.

Poco dopo falito egli al grado di Dittatore ricompenso co Transpadani noi altri (2), e diecci la piena cittadinarga romana.

Venue da lui spedito nella Cisalpina Licinio Crasso, e nel 708, fu uostro Preside (3) Marco Giu-

<sup>(4)</sup> Vedi la lettera prima famigliare del jibravitil, Vi fi stege I l'i non ed nutle magnagere expediciori nam fe illi unmore de Comitii. Treatpadani Comerom tenut calucran. Romam quom vasiffent, ne tenuiffanta quiciore auditionmo de ne re accept II O? mi fembra, che non abbuñ da leggere Comerom tenut, ma bensì començom tenut, ma bensì de leggadi vetamente Cama, qual fatta mai il fenfo di queste righe di Celio i Ninn per mie fede. Chi non fa, che Coma era cuttà della Campania non luega de Napoli, e al di là di Romat Ora parlando Celio de romanti: Transpadami non dovea ferivere, che non ne passafie la fanna al di lai di Cama, fe poi voleva date, che in Roma non fe en delle motro. Alla lesione d'unque, che lo propongo Comerçame tonue, m'ajuta non folo l'offervation gougrafica, na tutto il complesto della Storia.

(2) Dione Castilo al libro 41.

<sup>(3)</sup> Ecco Presidi fra noi, e fra noi già senza dubbio posti al pien godimento della cittadinanza Romana e pei sustragi e pet gli abuoti. Dunque sempie più rendesi verissante, che non sossimretti alla soggia delle Provincie come più sopra toccamma. Del-

Tal morte però nen riamimò la repubblica. Ortavio figlio adortivo di Cefare e fuo pronipote ajurea anche dall' ingannara eloquenza di Ciccrone ortenne la fomma delle cofe cogli altri due Triumviri Antonio e Lepido. Ma Lepido dovettefi accontentare di vivere in efiglio col folo carattere di gran ponefice, ed Auronio vinto ad Axio lafciò 34 anni di pacifico regno ad Ottavio. Cessò egli di vivere dell' età fina nel 76, anno dell' Era (2) Criftiana giufia altoria XIV., giutha altri fettodecimo.

Quello fortunatifiimo Principe dopo le crudelta: coll' ordin Patrizio, che forfie ei credette necessarie per conservarii quel trono, che meglio egli poi afficurò colla clemenza, tenne un governo lietissimo, ci m mezzo alle care dell' impero seppe cenqre con Virgilio ed Orazio. Gli riusci di fare il cento della pepolazione tre volte e di chiudere il tempio (3) di

reido la serie de' nothri regatori ella è pin ampia che non la notata dall' Europie di monto del control de la compania del control del como T. 1, p. 187, i Faiti Capitolini accemano serre Proconsoli e nove Precoti o Propretori prima della serie Rovelliana, e se la roconsoli dopo di congue Careloni, un Propretore. Cià, che è mirabile, si compania del careloni, un Propretore. Cià, che è mirabile, si Strabone padre del Magno, autor di Colonia Romana fis noi, Dopo l'Appio Palero nominato dal Marchese Rovelli venne Proconsolie Gino Servio Cepione, Ma veggandi i Tatti Capitolini.

contote Gneo Servio Ceptone, na veggani i rati Capitoliui.

(r) Videla in Milano Cefare Ortaviano Augusto, e Plutarco
ci narra, che forridendo l'Imperadore lodo la benevolenza per
gli amici anche nelle difgrazie, e comando di confervare quel fi-

<sup>(</sup>a) Puofii vedere ciò, che dottamenre scrive suil' Era il Conte Rezzonico nelle diquifizioni Pliniane al lib. V.

<sup>(3)</sup> Tre volte in chinfo questo tempio, e questa su la terza dalla sondazione di Roma. La sagrosanta storia vangelica sece pur

Giano, e noi godemmo tutti i beni della pace, e del favore. Svetonio ci afficura, che Augusto (1) molti aggrego all' ordine equestre e senatorio talora. per ricompenta e talor, anche per raccomandazione delle lor città. Così specialmente in que' tempi le persone dittinte aveau due patrie rquella dei natali. e quella in Roma degli onori.

Ma ogni colonia e poscia ogni municipio studioili d'initare la capitale, e come ella diftinguevafi in Senato e Popolo, così le minori città aveano i Decurioni e la Plebe. In taluna, d'effe, fi diffe unche (irdine e Popolo. Così presso noi nella lapida alla Dea Fortuna. Predo i Decurioni stava il governo; ed erano decorati da infegue ed ornamenti particolari, come puossi anche rilevare dal monumento noftro a Pubblio Attilio Setticiano ...

La suprema carica nella maggior parte delle città fu il Duumvirato, ed a questi appartenne fine

l'onor dei faici (2).

Ella è opinion del Panvinio, che nelle città più chiare vi fossero i quattrumvici . Se abbraciam dunque il Panvinio , la nostra godette un tal rango. Fra, marmi nostri noi troviamo M. Iuvencio Marciano, L. Cecilio Cllone, C. Petronio Crefcente. Minicio Exorato, P. Orazio Floro, e Calpurnio Fabaro tutti quattrumviri. 57.

Le città postedevano fondi , riscuotevan gabelle , avevano cassa pubblica, quindi ebbero anche Queflori. Tali tra noi furono, come appare da lor monumeuti, P. Seltilio Firmiano, e L. Apicio Soterice

cenno del Cenfo . Ma tienfi , che foffe cola parerentare atta Giudes, queila di che fa mensione S. Luca al C. a. ..

<sup>(1)</sup> In Odiv. Aug. C. 15. e 46. (2, Duumeiro nella Colonia Ginlia Equeftre ai tempi di Celare fu C. Plinio Oufentino figlio di Matco. Nel Codice Teodofiamo L. 179, de Pecurionibus vedefi , che alsavano la podefta delle Fales , Littori fon nominari in Capua da Cicerone mella s. Agra-

onoraro dai nottri Centonari, Dolabrari, Scalari (1). I Seftu mviri, di cui fanno mencione molte lapide noffre, erano Sacerdori instiruiti da Tiberio in onore d'Augusto deir caro, Roma ne aveva venticiaque; selle Colonie e ne' municipi pon eccedevano il numero di fei . Tenevan costoro un ordin mezzano fra i decurioni, e la plebe presso a poco, come in Roma i cavalieri , e furono detti anche gli Augultali .

Fra Decurioni poi sceglievaus i Pontenci, Sacerdoti, Flamini, Auguri, Sodali, e quetti Pacato nel c. 37 del suo panegirico li dice per municipal porpora reverendi . La fala decurionale dicevafi Curia .

La plebe era divifa in Collegi; offia corpi, quali eran fra noi Fabbri, Dendrofori, Centonari,

Nanti, Scalari, Dolabrici.

Siccome la lontatranza facea; che di rado si trasferisfero gli nomini municipali a dar lor voti ne' comizi così Augusto permite, che per la creazione de' Magistrati Romani raccogliessero i Decurioni nelle lor patrie i fuffragi, e figillati l'inviaffero a Roma .

Ma già toccammo abbattanza, per l'indole di questo nostro compendio, le idee del governo. Volontier quindi paffiamo a far qualche cenno di afcun uomo noffro per calenti illuftre in quett epoca.

" Gi fi presenta in prima (1) un amico di M. Tullio, vuò dire C. Aviano Filoxeno, il qual fu ospire un pezzo del grande ofatore, Se l'invidia del tempo non ci avesse tosta la memoria delle cose, quai nomi illustri non potremmo citare mattime, che ebbimo qui cinquecento nobiliffini greci? Il frequente foggiorno di Ceiare (3) non men letterato che guer-

<sup>(1)</sup> Di effi partii hel E. III. I' monumenti, che qui citai posion però ester posteriori ad Anguno.

(a Epist. Janul. 1986, 13). Epist. Janul. Avisions Philoseenes,
antiquare et hosper medit. 6 pratter hospitumen volde ettim samifificis, quem Casar meò denescio in Novocomenser reculit.

<sup>(1)</sup> Noi abbiamo a cinque miglia dalla città la tetra di Stab-

bio, che vuelfi dire latinamente Stabutum Cafaris dal foggiorno

riero avrà dato urto felice agli ingegni. Catullo ci lasciò memoria del nostro valente poeta (1) Cecilio scrittore d'un poemetto gentile topra Ati e Cibele . Anzi se i versi su tale argomento, che leggonsi in Catallo, si offervino con o chio attento, fembra, che quelli fiano veramente di Cecilio (2) non foloper lo stile, ma ben anche per la manifeita allusione, che Catullo fa nel tuo faleucio ai versi di Cecilio . Noi veggiamo anche in esso celebrarsi la bella di Cecilio ficcome più dotta della poetessa Saffo. Non parve inoltre al Conte Giambattista Giovio di muover pretefa fenza fondamenti, quando nel fuo Dizionario (3) degli Illuttri Comafchi collocò pure l'egregio scrittore Cornelio Nepote . Abbenche nuovo affatto fia l'ailunto, pure dall' un lato altri nou posson pretendere con invitta ragione a farlo (4) pro-

della di lui cavalletia. Egli fabbitio inoltre in Como un Teatro. Paolo Givoi fetive nel fio Latio = în velet quaya mefizi aque renafuliment inçentir epikilif fragment Cofesimi vendentifore interesti ittilum admittablu literit leuge publicarini exprimentale control triumphi marmore candido cociate chi civil mampifima assulta emerki. O al nos quaque fundama cum volulpata Terstum af Cafaci Fildsovit capit colofice propimodum fasuar habitu Pontificis Maximi bec.

(t) Catul, Carm. 32.

(2) Vedi Benedetto Giovio, Hift, Patr. pag. 212, 213, e il Dizionatto de Comafehi Illustri. Articolo Cecilio.

(a) Vedi le pag. 197. e 160. Siccome però di quefto volume fi tiratoa» pochifimi efemplàti, e venne altivade inferito interamente ne Tomi 28. 29. 18., e 31. del muovo Giotnale de Letterati, che useva un Modena, così potrà consultatsi in esso il volume XXX. alle pagine 73. e seguenti, e 136. e l'equenti,

(a) Lo tengono i più nato al Ottelia ora tetta dei Mantorano fuddata alla giutifiliazione del Velcovo di Vetona. Tutto il fondamento di tal opinione fià nelle parole del maggior Pinne, che al lib. 111, C. 11, nomno Nepote Pali accelone. Ma in pria la voce secola non fignifica sitro che abiastore fulle rive del Po, poi quanti luoghi (ur al fiume oltre Otiglia) Ne poffian noi tennet Cornelio Nepote pet uonuo nativo d'ignobil luogo, ci batti il fapete dalla epidola 28, del libro IV,, che: di giorn Plinio lo qualifica uono municipale nel Otiglia fu mai manaccipio: Plino Paricio diffe II Tedino IVada; il Limbro Padi incelar, prio concittadino, e dall'altra parte l'autore del Dizionario riduffe la quiffione alla femplicità d'un fillogitimo, al cui valore contribuice anche la divisioni dell'Italia fatta per Augusto in undici (1) regioni,

(1) Di tal divisione parla Flinio Il vecchio fib. III. C. 17.
Sappiamo da un endecassiliabo d'Ausonio e Drepanio Pacato, che
Cornelio neprot su di paese gallico ...

cui done lepidum novem libilim
Feroncefis nit peets quandam,
Inventoque dedit Arstm Nepati
It nes iliepidus methem libilitim
It nes iliepidus ineptifque
Ferdemus gremio cui jovendum It
Inveni tespida filet angles feniquam
Nes doctum minus, E migas kenignum
Quan quar Gallia prebutic Cavallo.

Ora i Cifatpini e i Veneti son d'origine ben diversa, e lo Resso Marchese Masser col testimono anche del maggior Finio it dimostro. Dunque Nepote Sollico non potrà appatemer mai al

territorio della l'ene.ia.

Cadeso così affaro l'atrui parce fenpre più foftertafi spello del Conte Givos appograro in compiléto a più lettere del giovane l'inio, ed alla comune opinione che il Severo di lui corriero fondente fofte comafeo. Certarpene a lui l'inio affoi incombenie per Como, come può vederfi nella e, lettera del libro III. Nel titolo poi della lettera fefia dei libro IV. legiamo in tutte le edizioni = Severum municipea jumm reget, ui fignom oriero meni la lovia temple porcadom proteri. Eco danque Severo parenti la lovia temple porcadom proterio. Eco danque Severo parenti la lovia comple porcadom proterio. Eco danque Severo parenti la lovia compile porcadom proterio. Eco danque Severo parenti la lovia con la libra della contrata di Caffoe di Cottello Nipote qualifica quella trandi comini di conettationi eson Severo.

Ecro dunque da tutti questi dats sorgerne il seguente tatiocinio, severo eta compartivita di Plinio Cecilio, Ma Vinnio Cecilio dice compattiviti di Severo, i due Storici Casso e Nepote Dunque Casso, e Nepote sono compattiviti di Plinio Cecilio. Ora

Plinio Cecllio é tenza dubbio Comafeo , Dunque Comafehi fon pute Caffio e Nepote ,

Il Cay, Triabofchi sella nuova Edisione dell' immortal fua Stotia della Letteratuta Italiana, T., r. pag. 237 cità l'opinione del Conte Gambatrifia Giovio, ma ommette di trifictiere fullo fiette traisolionio fattifettio, nè tocca, che il Conte Govio vappeggi moltiffimo fulle commissioni frequenti, che da Plinto divanti in Como a Everso, onde fatia la cosa molto fitana, che Plinto Per avere de' volti Verones lettivese ad un Comolio ad un abi-tatore di Como piuttosto che ad uno ad Verona, Ommetto inoltre

Noi della Cifalpina eravam posti nell'undecima. Ma tal divisione d'Ottaviano era meramente geogra-

tica, ne portò mutazione politica.

Ben fotto all'impero del di lui successore Tiberio tiranno cupo la traquillità su misore. mpure i Veneti e gli Insuanuillità su misore, mpure i Veneti e gli Insuani propositi del campo di della superio della superio venezi della liberta popolate, traendo i Comiri dal campo al Padri. Meccasare, come narra Dione al libro 32 avea consigliato Augusto di far Senatori son solo i migliori degli Italici, ma de' Sozi pur anche e suggetti. Quanto Augusto sobbedisse al consiglio, nol sappiam chiaramente, ma il di sui successore decorò di tal carica ogni (a) siore delle Colonte, come ce ne afficura la memoria, che tuttor lerbasi scopiti in metallo.

La Storia per lungo tempo è qui nuta su Como, e il pazzo Caligola, lo teiocco (3) Claudio, Neron seroce tutti nel breve giro d'anni trenta incceilori di Tiberio non meritano d'artentarci. Sergio Galba il primo da foldati recato sul soglio, Silvio

d'offervate le ragioni del Conte Giovio fondate ful la parola Mirnicipum da lui toccare nella pag. 162, del D.sionatio, la quale corrisponde alla pagina 132 del Tomo XXX, del Giornal Modonete.

Na gracche foucimmo qui la lettera să del libro IV, di Ilinio, no octore di logginusque non faper noi, petité mai quel valente extrece del Cavalier Vannetti nelle faz anque Ogenszieni intorno ad Orazio nel 7, 1, p. șa pâbia detto, clie Plinio Novello fetiveffe a Severo ral lettera, E chi è mai quado Plinio Novello 3 Fotte il Novello e un errote de Tipografo.

<sup>(1)</sup> Tacito Annal, lib. XI, C. 21. = Qued Veneti & Infubres Curiam irruperint = e lo fiesso al C. 15, del lib. 1. = Tum pri-

mum e campo comitia ad Patres translata flut.

<sup>(</sup>a) Parte dell'orazione da Tanto potta in bocca di Claudio Imperadore leggefi feolpita an metallo, Ivi avvi la frase annem. Roram Coloniaram. Veggafi Grateto a pag. 50a. e Tacito al cita, to libro XI, C. 24.

<sup>(1)</sup> Ad onta del governo or torbido or parto pure ai giorni di Claudio verano in Roma etica fette militoni d'abitanti. Male pei Municipi!

Otone, ed Aulo Vitellio per la fina ghiotroneria famoso reguarono pochi mesi, e caddero tutti trucidati.

Dalle truppe pure venne dopo essi gridato signore Flavio Vespaiano nel 69, di G. C. Nacque egli d'umil famiglia a Falacrina villaggio de' Sabini presso Ricci, il sino padre mori pretto gli Elvesi, e la di lui madre fu Vespasa Polla di nobil sangue, corte gras pericolo sotto Nerone, quasdo rigettav dalla di lui anticamera udissi dire da un favorito di Gesare di audariene (1) a Morbonia, ed allorche avendo ad Arene seguito quel Principe osò dormicchiava suoi versi. A lui fatto Principe oda diffulo Tito soccò di avverare coll' orrida distruzione di Gerossima le professi del Redenore.

vespaliano giunto alla fovranità trovò contaminati clauriti gli ampliilimi ordini Equefire e Senotorio. Egli (caccionne gli indegni), e furrogovo i più meritevoli nomni tra gli Italici ed i Provin-

ciali (2).

Niuno ignora in quanta grazia presso lui fosse il maggior nostro Plinio, che al di lui figlio Tito il maggior gocoudissimo initiolo, la naturale sia Storia. Basti il ricordare, che egli era l'ammiraglio della naval armata di Miteno, ove esso mori d'anua 56 soprastro dalle ceneri del Vesuvio, (2) le quali

(3) Vedaß il lib. V. delle Disquisizioni Pliniane, e la lettera del giovin Plinio quinta del libro III., e sedicesima del libro sefto. Per tacere delle altre di lui cariche bast il riflettere a

<sup>(1)</sup> Svetonio in Vespasan. "Abire Marboniam in serat "Tiens, che un proverbio, come dire vatiren les i mais l'une spedale, come abi. in malam cutem. Ma la mancana della prepusione In, e il trovats nel folo Svetonio quel vocabolo Mothaniam mi fanno dubrizce dei signistato, Viennia anche quas sossetto por di Mortegno poche miglia lungi dal principio del Latro. Vedi il C XII., e il XV.

<sup>(</sup>a) Svetonio ivi poco ptima. .:: Amplismos Ordines & exhaugos cade varia & contaminatos veteri negligentia purgavit fupplevitque, recensito Senatu & Equite, submosis indignismis, & honesismo quoque Italicarum ac Provincialium allecto.

gli acrebbero la difficoltà del respiro da lui già

Noi abbiamo in que tempi molti noftri uomini occupati in impieghi coficioi, al che forfe giovo eziandio il noftro compatriota il maggior Pinio, che tutta godeva la conifiedana di Cefare si, che ogni aonte ful far dell'aurora fe ne iva da lui, com

era costume de' più contidenti.

Un d'elli fu al certo Minicio. Exorato Tribun de' foldati, Pontefice e (1) Confole, ne tacer puoli il profocero del giovin Plinio, vuò dire L. Calpurnio Fabato primipilo de' foldati prefetto del pretorio, e della coorie VII. di Lufitania, e della XXI. detra (2) Rapace. Ella era una bella confeguenza della cittadianara Romana il poter militare ne' corpi più nobili, e però anche volontieri qui nomino Annio Pomponiano (3) prefetto d'un'ala di foldati, e il valente C. Virio Sabino cuftode delle armi nella legione XIV., non che Cajo Sectorio Tertulliano (4) curatore de' Romana cittadini.

Tito la delizia dell' uman genere subentrò nel goretno a Vespasano, e il buon reggimento del padore divenne ottimo nel figlio, ma per due soli anni potè goderlo il Romano Impeto, che poi soggiacque per tredici al crudel Domiziano, dissimil troppo dall'

quella di Prefetto del Mifeno. Quella giusta Vegesso rifguardava la Gallia, le Spagne, la Mauritania, l'Africa, l'Egitto, Sicilia, è Sardegna,

<sup>(1)</sup> Covì Bendetro Giovio nella fas Colletranea interpera le nore COS, PONTIF, end lib 11, p. 213, Hig. Part, Maraseri interpera fimili nore in altra lapida Conjulum Pantijer. Il Martechefe Rovelli a ppg. 215, T. 1, non declifer se all'i un, në all'altre. Un de' du ceve effer pero, e fictome una counfrime un Jonefed Beccale pei Confession, e fictorie nore describe pei Confession un consisteme un Crebbe pofeia in cariche, e giovami collocatio qui con altri all'spora di Veferfaine.

<sup>(1)</sup> Nella Collettanea manoferitta di Benedetto Giovio .

<sup>(4)</sup> Preffe Ericie Pateano , Hift, Infubr, lib, 17, p. 159.

amabil fratello. Trucidato costui venue acclamato il vecchio Nerva, cui piacque il giovane nostro Plisio nel breve suo di medidie.i. Ma Nerva divenne aucora più memorabile coll'adozione di Trajano, il quale helle arti della pace e della guerra per anni 19 su chiaro sui toglio.

Egli è noterio, che il notto giovane Plinio godene della più favorevole aura della corte e di Roma fotto quelt' ottimo Principe, cui Confolo eletto diffe quel panegirico si pieno di bellezze e di fen-

tenze, che ammirano i dotti.

Se i brevi confini di quetto opuscolo cel permetteffero, troppe cose avremmo a dire sopra quetto neftro grandiffimo concittadino. Se nelle lettere ei fu un degno difcepolo e dello zio, e di Quintiliano, fu egli pure un imitator foleune dell' autica virtir Romana. Fu da giovinetto tribun de' foldati mella Siria, fu Augure, Questor di Cesare, Decemviro a giudicar le liti, curator del Tevere e della via Emilia, Tribun della plebe, Pretore, Console, Governator della Birinia e del Ponto. La di lui probità, e l'ingegno scoppiano quasi da ogni sua lettera, e la raccolta d'esse sa le ineraviglie dei secoli (1). Signore magnifico edificò più ville, e la fola deferizion d'effe fè dire al Monchablon autore del Dizionario d'antichità poter ella ballare per dar piena idea della forma estensione magnificenza de romani palagi . Non fi postono ricordare senza tenerezza (2)

<sup>(1)</sup> Sacy le traduffe eccelientemente in francese, e lo spirito di Pinio molto ha del gudo di quella nazione, il Cavalier Vannetti di Roveredo emulonne parecehie in lingua mostra da prode, e si posson vedere ne' volumi del Giornal Modenese.

<sup>(2)</sup> Le fue letteze ac fono un continuo redimonio, Fino ala nutrice fue compto un fondo con aummi centomila. Veggañ Benedette Giovio Hift, Fatt, da pag. 119, alla 215, Il D'aion, del C. Giamb. Giovio, e il segalifimo feritto del Crv. Vannetti meferito ael Volume XXVII, del Ganeral Nedencie, Duodini foi, the il faddetto nelle fue offervancia: intoriou ad Orano T. 12, 18, dia poi la mala voce at di lui Liberti, Sappiamo, che il

i benefiti fuoi per la fua patria, affeguovi una fomma unua equivalence a più che mille feudi romani per alimentarvi nobili fanciulli e fanciulle, fpedivvi una flatua di bronzo corintio, flabili banchetti per la plebe urbana, adornovvi le tectne, amplio i fuoi doni per i fanciulli ingenni col fuo teflamento. fu la delizia delle due fue conforti e degli amici e dei Liberti, regalò di gran fonma Romazio Fermo Decurione Comalco, onde potetle giungere ad effere Romau Cavaliere, proteffe Marziale, e Sveronio, fu amico di Silio Italico e di Cornelio Tacito, non che de chiariffimi nottri ingegni Pompeo Saturnino, e Caninio Ruto.

Il primo d'essi era valente nelle arringhe per lo sili terso forre armonico, ed era inartivabile per lo dire ettemporaneo. Ne' versi pure su eccellente e nel dettare epittole: Ma Caninio Ruso, che tra noi aveva un vaghislimo tiburrbuno, canto in diguitosi eroici greci la guerra Dacica (1) di Trajano.

Qu'ai nou fara stato l'impegno de' nottri maggiori lotto di quello Cetare, e qual la fortuna coll' appoggio del suo intriusco il nottro Plinio? Ma già prima di lui, e freico d'anni Plinio era passano fra i più, e Trajano adottò possicia in figlio il suo cughao Elio Adriano, il quale per qualche riguardo fu degno di succedergli nel 117 di G. C.

É per noi rimarcabile, che Adriano avea stabiliti in alcune città i Curatori della Repubblica. Fra questi toccò ai Comaschi P. Clodio Sura, come rilevoli dalla licrizione di un vecchio tumulo in Brefcia nella Chicla di S. Faustino, della quale ragiona l'Alciato nel libro III, della Storia Milancie.

Co Giamb, Giovio tien già pronta una vita del nostro Pinio Cecilio, la quaie formera un de libri della di lui Opera Kerum Plinianarum ne Novocomenfium.

<sup>(1)</sup> Plin, Epift. 4 lib, 2, epift, 33, libro 9, e vedi gli Arricoli Camino e Saturnino nel Dianonario degli nomini Illustra Comafchi.

Quel Principe per altro comincio ad introdurre in Italia novità narrandoci anche Spazziano, che cotituidie quatro confolari giudici per tutto il paefe. Lo feorie più volte da cima a fondo e fino all' anno di fua morte, che fu il 138, tutto bolli di regolamenti militati e politici.

Antonino di lui riglio per adozione e già nell' Imperio collega ottenue ben tofto la meritata appellazione di Pio. Egli era flato in Italia uno de' quattro Confolari. Capitolino ci afficura, che tutte le contrade furon felici fotto di lui, e noi Comafchi per grariudine gii (coloimmo (1) un monumento.

Marc' Aurelio il filosofo e L. Commodo Vero da lui adottati, falirono al 1 foglio nel 161. Per foli otto anni visse il tecondo, e su buona ventura de' sudditi; e Marc' Aurelio sino al 180 regnando gloriosamente alleggeri tributi, sacilitò il commercio, mantenne la copia dell'annona. Restano anche belle prove del di lui singegno Le rissessimi si di di se a sa sullessa. Espe egli però adoprar come Celare e la penna, e la spada e son note le di lui vittorie, contro i barbari, che già sconvolgevan l'Impero colle loro irruzioni. Fralle altre quella narrata da Capitolino, quando i Catri popoli dell' ulteriore Germania invater la Rezia a noi finitima, avrà forte agitati i nostri maggiori, od almeno gran pallaggio d'armati strà stra stra sull'ara s

A Marc' Aurelio, che abusò forse della Stoica

<sup>(</sup>t) Renedetto Giovio feoprinne il matrio matilato nella ot difettata Chefa di S. Mafenia: Le timanenti note dicevan coss, come puoffi vedere nella Collettana del Giovio ..., ORDINI. M., AB., CAES, F. AELIO, HADRIAN, ANTONINO, AVGYSTO. P10. P. P. D. D. = e Giovio conchiude = Proinde creditición Municipium septem cum fronzia finis il imperatoribus, tum Pio suffecture.

<sup>(2)</sup> Le serifie in greeo, e sono una rascotra simile a quella, che i moderni intirolano Pensieri. Mille bellezze vi fon iniste ad error madornati, e senrenze crudeli. E questo libro, che da qual-che sisoso di paragono al Vangelo, montra anzi, quanto bilogno avesses con como aveste se si unomini del Divino Vangelo.

ladifferenza, tocch Fauftina in moglie Indegna dunna, e madre d'un peggior figlio. Coffui dero Commodo domino fino al 193, in cui venne uccifo. Il Ligure Pertiaace, e Didio Severo Milanefe lafeiaron pur totto l'Impero a L. Settimio Severo.

Fin fotto lui trovasi, come osserva il Marchese Massei, notata in alcune iapide municipali la Tribù, d'onde potrebbe raccogliesti, che almen tuttora qu'alche convocazione del popolo si sosse continuata per dare i possi. Ma la mutazione di Repubblica in Principato trasserita avea la verace autorità dal popolo al Senato. Anche nella lettera X. del libro III. Plinio sa menzion de' Comizj tenuti in Senato ai giorni di Trainno.

Severo nel 111 lafcio il trono ai giovani figli Geta e Caracalla. Il fecondo d'effi, fossero di parricidio, uccisor del fratello, crudele, imbelle cadde tratitto in una congiura nel 117. Forse in occafione di tius vittoria contro i Reti, della qual parsa Sparsiano, i Comaschi gli eressero quel monumento d'anore, che serbasin me nostri orti Vescovili.

Reguaron possicia Macrino, indi lo stolio Elagabalo, e il di lui cugino dopo esso, Alessandro Severo degno di miglior fortuna. A lui subentro Massimino rozzo soldato d'origine gotica, indi per breve giro i tre Gordiani. Non abbiamo a spender parole per Filippo, Decio de' Cristiani nemico. Gallo, e il di lui riglio Volusiano. Comparvero sulla scena, e si dileguaron tantosso Ossilio de Emiliano.

Nel 253 l'armata Romana, che prediò noi trotavadi nella Rezia, proclamò P. Licinio Valeriano d'annui 63, ed ebbe infiente il titol di Celare Gallieno fuo figlio. Ma Valeriano coltretto di refifera a Goti, agli Sciti, ed a Sapore Re di Perfia cadde prigitonier di quell'ultino, che del di lui dorfo indegamente l'etvivas per montare a cavallo.

Galtieno, che in condizion privata avea dimofirato del coraggio, fatto fignore in onta anche della cattività del padre e circondato di guerre viveafi ozudi in Roma fra molle cerchio di donne, e strajuto fin fini banchettava da Lucullo. Trebellio Polione ci confervò alcuni fuoi verfi, che il di lui ingegno ci moltrano infieme e il carattete effeninato, Ma lo feodiero finalmente dal fonno i barbari, che inoudata la Rezia piombarono full' Italia, Può ognun figurali qual danno fofferifie allora la città noffra e il territorio (.), pure l'Imperadore li ruppe nella pianta Milante.

Ma tinafcenti gnerte ebbimo ognora ne' nostri contorni fotto i regni di Diocleziano e Massimiano. Essi singgiornavano a Milano nel 290 e 201, e i Panegiritti antichi toccano le loro espesizioni nella Rezia e nella Germania a lei prossima. Milano comincio in quel torno a divenir la residenza del Principe.

Nel 205 Diocleziano in Nicomedia, e Massmiano rinnuzio in Milano all' Imperio Il primo virse pacifico coltivando l'orticel ino in Dalmazia, ma il secondo tento invano di ritalire ful trono. Sotto cottoro finodate persioni di vittovaggie si eigevano dall' Italia circompadana, ove le minaccie dei barati obbligavano i romani eferciti al dire d'Autelio Victore. Inventossi altora anche la gabella dell'Inditione, che era un tributo di biade, ma di questa venne poi alleviata la nossi di Stati, quando Costantino dopo aver vinto Massenzio ottenne Roma.

A lui ci rechiamo (a) di volo, e fiamo già entrati a quel fecolo in cui, come ferive Maffei, muta d'afpetto l'Imperio, invertefi l'ordine, le Provincie fi raccorciarono, e finalmente l'Italia fi radufà in Provincia. Divifà efià in parti XVII, eb-

Zefimo per abbiglio li chiama Goti o Scitt. Orosio ne deferive il viaggio per l'Alpi Retiche. Vedafi anche Trebelliu Pollione.

<sup>(1)</sup> Chi ani veder la ferie degli Impetadori in que torbida tempa, e l'eccitamento di sorirana in un punto, confulti quaimagne tavola cromologica, o Dizionatio. Ma non v'e cula per noi .

be in ognuna il fuo reggitore col nome di Confulato, o di Correttore, o di Prefide. Il nuovo fiftema fu cominciaro da Diocleziano, e con effo quella patre, che pria uon era politicamente I Italia, il divenne anzi. Noi fummo collocati nella Liguria finitimi alla Retia P-ima. La preziota opera nota col titolo di Notizia dell'Impero fertita si giorni d'Arcadio e di Onotio dice, che nella Provincia di Ligurta rifiedeva un prefetto, della flotta comafea, cui s' approgiavano le incombenze di Como. Figli dipendeva infieme col prefetto di Mileno di Aquileji ed altri molti dallo fpettabile uomo il Duca (1) Moguntiacefe.

Mille pute s'inventaron allora cariche, e l'Impero di gran paffo corte alla rovina anche per lo itrano pendiero di Coftantino, che ful Bosforo neil' antico Bizanzio volle elevar col fuo nome una città

rivale in tutto di Roma.

Egli dopo trent' anni di governo cessò di vivere nel 337 Principe per molte qualità commendevole e pel sio zelo verso il cristianetimo. Dispose dello stato e delle uazioni come d'una monarchia tra figli, e nipoti suoi. Fu l'Italia di Costante per 13, anni, na cadde egli fotto la congiura di Magnenzio, il qual si vinto da Costanzo altro figlio di Costantino e debellatifi pure da lui altri molti inforgenti rinni in se tutto l'Impero. Si sa che Costanzo sitta noi, ed ando coll' etercito sino a Costa, dove si tratenne, inviato contro gli Alemanni Arbezione.

Correggi d'eunuchi, quittion di teologi occupa-

<sup>&</sup>quot;()) Duri Mognetiernft, Toffible, che fino a Magonsa delle guell' lifettiore è avremon l'orte ad intendere Monata Ma communit un cafo in long, come nell'altro în terra si putoleà L'ille firitione cirata dal Futtano motron al Comafo C. Settorio Ecratorio Cortero Cirium Romanarum Magonitisti ≡ cra in Monat, Quantità delle, ... L'il lindire da avvettifi, che e-l'referri delle fiore al Michao ch'Aquiligi non fon accennati aver cura d. outa, come il Frefetto di Como.

tono questo Principe puco attento al governo. I suoi sofretti gli fecero esigliare in Como il suo nipote Giuliano, che poi giunfe al trono, e poco vi sedette ferito a morte in una battaglia co Persani.

Gioviano per toli orto medi, e Valentinian poccia gli fuccedettero. Mentre quell' ultimo viveali in Milatuo, col titolo di Procontolare refle tutta la Lignita noltra Ambrogio, poi si chiato nell' epilcopato per fantità e dottrina totto il regno di Graziano, che fuccedette giovipetto al padre nella cefarea dignità. I barbari in quel tempo penettati in Italia avean fatti più fichiavi, e per tedimerli S. Ambrogio vendette fino i vadi fagti (1). Non fappiam, fe dall' alpi ficendendo giù queffi invalori fi ditigeffero lul noltro territorio, ma noto ci è in vecce che l'Imperatore tragittò per le nostre contrade colle fue forze guerriere, e s'inoltro per la Rezia fino a Treveri, onde reprimere gli Svevi, e gli Alemanni.

Lui morto nel 33, e furrogaiori un fanciullo d'anni tredici cioè Valentiniano II., affali l'Italia Malimo Tiranno venendo contro i patri dalle Gallie, ove eta itato riconosciuto fignore. e il giovin Principe fuggendo fralle braccia di Teodolio affociato già all' Impero d'Occidente da Graziano ostenne dal magnanimo (2) patente di ritalir ini foglio. Teodolio ruppe le ichiere di Malimo, affediolle in Aquileja, e fettol prigione daunollo al fupplizio. Ma il traditore Arbugatte fece perire il giovin Principe, ed eleggere Eugenio, il qual pure rotto di quà delle alpi Giulie du uccifo dai foldati latcio al vincitor Teodotio la monarchia ancor d'Occidente.

· Questo valente Principe morì compianto in Milano nel 395, e divite, come Cottantino, tra suoi figli l'Impero. Tocco ad Arcadio l'Oriente, noi

<sup>(1)</sup> D. Ambrofit, Exposit, in Lucam Lib, to, n. to,

<sup>(</sup>a) Ett 1200000 Milito e. Odila lotetta ut 12.5011miano

coll' Occidente fummo i fudditi d'Onotio fanciullo, mentre d'orgi banda ci minacciavano i barbari. Reftava al giuvane Principe un prode Generale. Elfo rea Stilicone, e Claudiano ci falvo ne' fuci verfi memoria, che avignite egli il Lario per accherare una follevazione nella Rezia. Turore e fuoceto d'Onotio Goti (1), che, dalla Pamonia niciti, ii erano di preda avidi slanciari fulli' Italia. Ma nel 496 caduto Stilicone in fofpetto al genero venne trafitro controlla franchigia' e dell' altare e della paralo, Egli mori generofo, ed impedi a fuoi famigliari di difenderio (1).

Frattanto Alarico, che per la via d' Emona sta-

(t) Zosime il loda, Giornande, Orosio, Nunizziano il dipin-

<sup>(1)</sup> I Barbari , che invafer l' Impero a nugoli , fon tanti e di home si vario , che qui gioverà una none forta effi . I Goti , cui già con molta imprudenza s'era permello fotto il regno di Valente il domicilio nelle provincie romane di Tracia e dell' Illirico Orientale eran nazione sbucara dalla Danimarca, Svezia, e Germania fetrentrionale, o fointi da una popolazione fuperiore ai mezzi di fuffiftenza . o bramofi d' un mielior elima . Si differo Vifigoti que', che abitatono piagge all' occaso, Ofrogoti que', che flavang più verfo il Levante. I Vandeli d'origin gotica divenner Germani per la lor mischianta cogli anrichi Finili . Srertero nella Pannonia fogerti all' Impero . Gly Sveli provenner dai Namudi, ed occupatone turre quel trarto, che giace tra l' Elba la Viftola il Danubio ed il Baltico. Stettero gli Alani nella Sciesa Europea verso la palude Mcoride, e vagarono ful Danubio, quando gli Unai li cacciarono dalle fpond; del Tanai . Talun erede gli Mani effere gli anuchi Magiageti . Talun for diede anshe a fede quella parte, ehe or diceli Lituania ria Polacchi e Ruffi . Gli Eruli fono progenie della Scand.navia viffero giufta aleunt mella Pruffia , giufta alert pero fi collocano gli Eruli alla painde Meotide, e venner poi detri anche Longovardi . Gli Unni popolo Sarmatics fertero, anche effi prefio la Meotide or mate delle Zabacche, poi invafero l' Uugheria, e di la con Attila l' Italia . Non sò pero , se quefte poche notizie ei giovino a conoscere que' popole dalle ftrage noffe, e dalle invafion replicate confusi non meno che dagli Storici. Chi spieghera poi que' Normanni venuti dalla Danimarea a fciami nel IX, fecolo fulla Francia?

va alle porte d'Italia mintenendo la triegua prittegista già da Stillicone, finalmente rientrovvi mal comemo d'Onorio, e lafciatefi indierro Aquileja, Concordir, Verona giunfe ful Bolognefe. Il debole Imperadore lava a Ravenna, ed Alarico invisoff all'affedto di Roma. Giovio prefetto del Pectorio temò invano accordi per l'Imperadore ed inicade patrio yoi nel partin contrario, in cui dichiarollo patrizio (1) quell'Artalo fatto Imperadore dal Re goto, Alarico, e poi poco depofio.

Alarico preie Roma e mifela a facco. S'ignora, ch'egli ipolatie (3) Placidia sorella d'Onorio, fina prigioniera e: Ella moglie poi d'Atulfo cognaro d'Alarico feppe colle fue granie domarlo per buona venura d'Italia, ove ripgitio Onorio il ino governo. El celebro i vicennali del fino debole Imperio-e morì nel alaza.

E' inutile l'aggirarci per gli orror di que' tempi più minutamente, e qual mai sarà sato il dessin

podro e d'Italia tra l'impeto dei barbari, e la letargia dell'Impero cadenie?

Quafi però, che i mali nostri non ancor fosser giunti alla mitura, Attila Re degli Uni, detto il fiagello d'Iddio, benché vinto nell' anno antecedente dal famoso Duce Ezio, invase l'Italia nel 452 con otte poderosa. Non trovato ostacola alle fanci demonti striute Aquileja, e diroccolla, indi portossi a depredar Pavia e Milano. Mentre qui ne circondavano il lutro e la strage, divenivano le Venete la-

<sup>(1)</sup> Altiffima entica inventata da Comantino. Soggiaceva foitanto al Confole, e precedera il Frefesto del Pretotio. Poi 4. fecoli dippo fignificò lovianità in Roma.

<sup>(3)</sup> D'Alarico chi me fa un barbaro, chi un croe, Strinfe una volta Roma, e pri concento ti sono libre d'oru, e lonone d'arfonto 2000 vefii feriche, sone tapetti di potypora lafciolla. Non gli il mantenne il trattator dei ci bioceralla di nuovo la riduffe a cidaffi fin di cedaveret. De prefe, so ve fe pari dispresso Atralo Imperadore, frefelia anche la 3, volta mal. Sodisfatto d'Onotio, o faccheggiolla 3, giorata, Moria ael 316.

gune il rifugio degli Italiani, e il nido d'una forgente repubblica. Ma il vincitore già penfava anche a Roma, quando illuftre e pacifica legazione, di cui era capo B. Leone Pontefice, lo induile a rivalicare le alvi.

Non fu si felice con Genferico Re de' Vandali il santo Pontefice . Trucidatoli Valentinian III., figlio di Placidia in ultime nozze sposata a Costanzo, Masfimo l'uccitore venne innalzato all'impero, e prele Endoilia vedova di Valentiniano in ifpota, Ella scoperto il delitto del fecondo conforte eccitò alla vendetta Genserico, il quale dall' Affrica mossosi con formidabile flotta piombo fovra Roma, faccheggiolla per giorni 14, e S. Leone ottenne foltanto, che non si bruciailer le case, ne si teamassero i cittadini . L'usurpator Mattimo vi perì, nelle Gallie accianosti Avito, che da Ricimere venne costretto per salvarsi al facerdozio; gli fucedette Maggioriano, ad effo Severo, poscia Apremio ammazzato nel 472. Olibrio. Glicerio, Nepote comparver poi. Oreste patrizio cacciò l' ultimo dalla fede, e al proprio figlio Romulo Augustolo conferì il trono nel 475.

Con Jui si annullò la serie de fantassimi Cestrei fra noi, Odoacre con eserctito di Turcilingi, d'Eru-li, e d'altre genti uomo della milita elpetto, come colui, che militato avaa fralle truppe Imperiali, invasa l'Italia, prela zoma, uccitovi Orette, rilegato in Campania Augustolo vi ricevette il titol di Re (1). Non v'era più idea di patria, ed Odoacre

<sup>(1)</sup> Yu du parecchi offeranto, che i visi conomi, e l'avvilimento della cittadianaza Romana accordata enche si harberi da Cartealla per ottenere tributi, e l'aggravamento de' tributi meditimi rovinatono l'Impreo. Poticia a gerina foliciettarena nache più tributi moditi pagata anBarbari per avrine la pase non che l'aver chi multarto per nou a noltra dificia, quaedo l'Italia folia di dir di Pliniu nel libro s. e so, armò ferecceuto mula fante e ortanzamita esalli. Mai diffetti cara vecchi, e din sai templi di Claudio fin provebbio, che potrosfi diventar cittatina per verri fratti, come matta Dipune al lib. 40.

feor offacoli acome lo foettro d'Italia per anni 14. Sembra, che l'impeto primo dell'invafore fiafi siogato (1) fili noffro sertitorio. El domino però in feguito non fenza lode di moderato fignore, mentre il titol di barbaro, che Latini e Greci, prodigitavavan si fpetio, e che pur eglino i meritavano tante fiate, figniticò non poche volte null'altro che un effero.

Benché però Odoacre non affettaffe il titolo di Re, che noi pur gli demmo, e governaffe anzi col titolo di Patrizio da lui richietto a Zenone (2) Imperador d'Oriente, pur fulla fine del 488 cominciò a provare l'avvers

Teodorico Amalo (2) spinto dalla gloria, dall' in-

<sup>(1)</sup> Procopio de Bello Gorh, lib. 1, c. 1 Siccome fappiam, che Orrête padre dell' imberbe Augustolo approficia il 11 Adda per recifier ad Odquere, e che il Goto recossi a Milano, così è vecisimile, che per la Reais venisfe fal Lario, e di là vetefo Lecco entratte nelle pianure della Ligutia nostra. Forfe in tal igoresi, Como fethevò il primo urro.

<sup>(</sup>a) Giacthè vediam confervari dagli Imperadori d'Oriente un'ombra d'aita fortanità, e fa hrev retdemo in efil la fortanità vera in Italia, opportuno è qui di antar la lot ferte dopo Arcadio fratello d'Onorio. Gli fucceditte dunque Teodofio II, figlio, pol Marciano mariso della di lui zia Fulcheria, Veune poi Leon I., Leon II,, indi Zenone, al qual fubentrarono Anafasio, Guifano, e Giufinino, e Giufinino, forte cui fini il regno del Gori in Italia,

<sup>(1)</sup> Dette così dal nome d'alra nauon barbara. Teodorico du di finculol dato in offaggio alla corte di Coffantinopoli. Refliutio al padre si fegnalo col valore eta fuoi Oftogoti, e dichiaratone. Ref upoi ererano di Zenone l'aurico, perchi lo ajustafic contro il ribelle Bafilifo, nel che al beme impiegò la lacopra. che Zenone deiniaralo Patriuo. General delle guardie, Confole ordinario. Signore di altum Provincie romane, e finalizzano della proposita della pro

vidla del bel dominio d'Odoacre, e da suggerimentidi Zenone, e da fuoi Oftrogoti, che duramente vivevano nell' Illirico, s'accinge all' impretà d' Italia. Narrafi. che promettesse a Zenone di riconosgerlo nel nuovo dominio, e di rimettergli l'lannua tomama, che gli fi pagava dall' Imperadore. Quindiper la via del Sirmio e della Pannonia s'avanza alle Alpi Giulie: fcende uella Venezia, accampa al Liionzol. Gli fi fa incontro Odoacre, ma n' ha la peggio: Sola Aquilea porea far argine ai vincitori. Odoacre fi raccolte a Verona, ma netta pianura vicina di bel muovo battuto molti ebbe de' suoi nel campo tronchi dal ferro gotico, molti fuggonfa affogati nell' Adige .. Teodorico piego verto Milano, ove col favor di Tufa (i) corte pur da Ravenna Odoacre, ma viprovi per la terza volta si racchiuse in Ravenna, e vi fostenne due anni e mezzo d'affedio. Ridotto all' ettremità capitolò nel 493, ma perì poco dopo tradito da Teodorico in un convito. Il novello Re Goto regno tranquillo 37 anni, ed ottenue eziandio fama di buon (2) Principe, al che non

ragliar coi teologi, fra quali egli accalori la guerra cot fuo Ensrico, vale a dire decreto d'unione, a cui volca, che itedero e i fanarici, che atraccavano i Concilj d' Rfofo e di Calcedonia, ed i cartolici,

<sup>(1)</sup> Tufa generale per Odoscre in Milano o fu guadagnato o fance d'effeto fatto, e pafro ou' fuoi (taldati a fervir trodetico; il qual com poco accorgumento gli affido anche parte delle proprie repupe. Allor Tufa savisio l'antico fuo padrone, che corfe tode all' uopo dalla fua Ravenna, ma giante a Teodotico un foccoffe did Vifigori non isfuggal la giornata, in cui por fa vineratee;

<sup>(1)</sup> Sotto lui soniervoffi il some delle dignità Romane; Weggiano ancota Prefetti Pretotani, Prefidi. Canifonii, Coeretori, Caffiodoro mentova gli Onorata e i Curiali della Citrà; chi fenbrano i Decurioni, Fu divita a fuui Gori la tetra sparre delle terre, volle, che noi li riguardaffimo come nofiri difenion, e deli abbraciatono le confuerdidire de laggi romane. I liligi fra noi, e loro ventrano giudicati da un conte Goro e da un taffe-fi fore remano. Arriano qual est Teodotico, non perfeguio y Cartolici, e fra quelli onorò i virtuod. Il Maffei und vorrebbe peo, ach fi cecdeffi Gorto la til Vitalia velte, at legno, viche in-la

poco gli giovò d'aver Caffiodoro (1) per segretario.

Noi Comaschi dobbiamo al certe effer grati sì all'uno, che all'atteo, poiche veggiamo nel libro a alla piftola 33 fraile varie di Caffiodoro, che il Reingiunge, al Tuncila di rare ogui diligenza per ifco-pritesy chi mai avesse rubata in Como una statua di bronzo, e tauto si ebbe a cuore, che la patria nostra ricuperasse si bel monumento puche Teodorico, promite cento monete d'oro e l'impunità al reo che lo rettituisse, e vi, aggiunte anche un editto, il quale

fla al, XXXVI, numero del citato libro.

Succedette all'avo in età di citra nove anni.
Atalazico, cui fu madre Amaiafiutat figlia del defunto: Re donna d'indole egregia, ma non fortunata
aci figlio, il qual datofi ad ogni drravizzo perì d'anni XVII, citca, nel 1314. Sotto lui pure e col mezo della genitrica Calliodoro fu in pregio. Egli
prefetto del presorbo e in nome regio ferific a Gaudiofo(1) Cancelliere della softra Liguria quella per

figutano alcuni. Stumnaco illustrissimo uomo, e l'ortimo di lui geneto Boezio furon fatti motite. E' fausa, che il timorfo del mistatto abbreviasse i giogni, alistando frincipe nel 226, che allora eta ful pantendi pubblicare un cultivo, per cui i Cattolici dovessera cedere, agli Argani [e Chiefe.].

<sup>(1)</sup> Catifodoro nato a Squillace circa al 470. Confole nel 314 ci impergaro pure in altro morevolu infig. fece comparti in più vaga mottar il fuo patione. Si diffe, che nelle lettere del fetreziros abbia il fico patione. Si diffe, che nelle lettere del fetreziros abbia il fico pationo di declamatore ma deb come mai feziweva allora il Car. Titabofchi opina, che due fosfero i Cassodori, e pone el pastie. Roscente fotto Obacce, o Teodotico, il
figlio fasto Atlatico e Teodato. In tal supposio fissi aurore il
figlio delle Opere Cassolostenae, le quali porgono un gran inuoger la stotia di que', empi, Non è pero questa opione l'anivertale. Tra que' che fino per l'unive Cassilosto, y'è Mafeit e il
Mutatori, che il fa motto nel 356. Altri lo fanno mottre di 39,
anni nel 363.

<sup>(3)</sup> Innanzi alla floria Pattia di Benedetto Giovio leggesi la letteta di Cassondoro Ret errore però vi si dias Gadaciso ciancelliere ia Italia del Re Teodorico. Nel Latro di Paulo Giovio la citata lettera si diastata collo Resso errore, il passi più importanti di csia, che trovasi si a. A. XV. and libito, XI, delle vater, p

noi 9 celebre lettera, in cui galta l'opportunità della parria nostra, e pel frequente pallaggio e per la difesa della Provincia, e recà il benenco ordine del Sovrano, col quale accordati a Comafesti la immunità dei Paraveredi, aggravio incomodo, per cui dovevanti fornire ognora cavalli di vettura gratuita pe' regi Ministri.

Abualafunta reflata fola tratto pria con Giustiniano Imperadore la rimunza del regno Italico, poi chiamato dalla Totcana Teodato figlio d'Amalfrida, firella di Teodorico, il fece riconoscere Re. Ma l'ingrato la fece morire nell'itolerta del Lago di Bolfena, I Goti si stancaron di lui, e gli foltituiron

Vitige nel 136.

Giuliniano nell'anno antrecedente avea già înviato con outo mille Greci Belifario in Sicilia. Quefio gran generale, celebre già per la conquifla dell'Affrica contro Gelimère Re de Vandali, tolte ben toflo la Sicilia a-Goti, poi dalla fama del valor fuo più ; che dal numero delle truppe ajutato for prende Reggio in Galabria, indi Napoli, entra in Roma da una patte, mentre da un altra ne ufciva il presidio Gotico, e finalmente dopo varie vicende mel 300 impadtonissi (1) ancot di Ravenna, ove il

Sinoi (equenti, Urbi ille possine son illente bablishili), muilinea classfule provincia in estamo pulcheliudiam peducitur, quesso maria quidam plano Iliquia, inicide luir possitur, quaniam a mana amnia dellicate sont, l'inicider espe muner espell pespetuo, Vedeli pure in Califodoro stato cenno delle aeque termital l'ormio nella Valtellina, che vi son dette Benzipea squar e pregiavatis per la podagta, Vedeli'il listo X, l'estera XXIX.

<sup>(1)</sup> Quelto grande womd e-il îno successor Narfere refitiution os Girfitimano gran valiră dell' antic împeto, "Ma yulmente celu gelofo della tor gloria imbarrazzolli fiesto, "e fem puot îl inducere, su untre lei abbra del populo di Coflathinopoli refonare îl home di Belifario, Richiamato dail' Italia barti epti. Coffee, poi di nuovo all' Italia fentro refiture a Torital, Igli è incerto, che Belifario morifie nella distrazia del suo Signore; tella è pero vote senas fondamento, che gli soffeto, cavitri gifi occiti, "Ouesta çovo per insondert un maggiot intereste al romana, "sisefosico di

76 Re Vitige cadde in potere del vincitore. Ma que Goti, che trovavanii di qua dal Po fecero Re Ura-ja (1) il cruded diffruttor di Milano, pofela lidibaldo in Verona. Mal poreano però reggere contro al valoroto belliario, cui invano offeriero anche il foglio. Egli fedde al fuo Imperadore parti d'Italia, indegnamente richianiato col titolo della guerra Perfiana.

Allor riprefe coraggio Ildibaldo, e ragunati i fuol combatte profiperamente a Trevilio contro Imperiali. Dupo lui venne un' ombra di regno ad Erarico, ma il contento poi de Goti diè lo feettro a (2) Torlia. Con lui fortile ad effi di bel nuovo la fortuna per auni undici, ed invano fu per la feconda volta specitio Belliario, non islo perche stornito di giutto elercito, ma più affiti, perchè contrariollo Nartete (2) da Gjuffiniano i niviato con piccio [Gocorfo.

<sup>»</sup> Marimontel, in cui "hanno de bel capiroli, Bellifario prina glegficer richtimano aven nella mofita Lagura figolici Mondilla per nare, il quale con pochi Greci secupo queña nostra provincia facilmente ficconte quitla, che davasi volonterola, Teccento foli restarona a Milano, gli altri si mistro nelle città più forti, e fra queste da pricoppe si annoversan Comó, e Nostaz.

<sup>(</sup>t) Virige udita la treolta mando il nipote Uraja nella Liguria, Egli firific Milano, Le madri giunderio per l'ortida fame a mangiare i hambini, Prefala el Goto vi fece una firage compaffio, nevole, Gli fortet dicon nulla di Como in patticolare, ma Procopio dice di bel nuovo tutta refa ai Gott la piovincia, Quai temp!

<sup>(2)</sup> Torila nato d'una farella d'Ildibaldo vinde Bella e Vitalione lasgotenenti di Beltario a Verona, Eerce perceite l'Italia, riprefe Spoleto, finantello Benevento, domo Napoli con lungo affedio, Fu demente nella vittoria, che lui fecondo malgrado git fortaj da Bellaria per lungo tempo, Venne poi foonfrito da Natfere, fetito in battaglia (pirò poco dopo. Egle ebbe luogo fra gil uomini Illutri in arme lodaro da Paolo Giavto.

<sup>(1)</sup> Pauli Jovie klogie fub cfigre Narfetir = Qvid ex cominantium memerie admicibilitar fuir, quam Gothorum content, indominis immenium corporam, ingratiumque animorum robus terribilem, pfumque invidum anger regem Toillam, ab homule grazili, putfio, 6 quad maxime miferum & pudendum hager putarunt, defelle vieri intitis conscho, omnibus fare y tertitis, ac universe domum bitio farerar it

Ma pochi auni dopo, premendo alfaifimo al. l'Imperador Greco la conquilta d'Italia, mandovo con fupremo comando nuovamente Narfete, il qual ruppe i Goti, e prefe Ravenna nel 532. Il poco avanzo di quelli al motto Totila futrogo Peia, il qual pure in vicinanza di Napoli cadde valorofamente. Diffruttifi o cacciarifi i Goti amminiltro l'Italia, per l'Imperadore il Egifec Narfete, Vuolfi, ch'efto mandafle fra noi Francione, il qual da prode confervò l'Itola Comacina all' Impero contro ai Lougobardi (1).

## CAPO VII.

Della Storia Ecclefiaflica Comenfe, de Longobardi, di Carlomagno e fuoi fucceffori.

Uando in Como cominciale a rifplendere il primo raggio del Crittiauefimo, non è in alcune guifa polibile di rilevarlo. I lumi in farro di critica, di cui gode il fecolo nostro, u.n. ci permetono di attribuire, le nostre primiere conversioni a Sant Ermagora, che si reputa discepolo del Vangelista San Marco.

I martiri S. Carpoforo, e S. Fedele, che ginfia la più venerabile tradizione cadder fra noi forto l'Impero di Maffimiano, e la divina propagazion del Vangelo non ci lacciano credere, che foltanto ai giorni di S. Felice nottro Veicovo fi volgeffero alcuni de maggior nottri al vero cuito.

Il Marchese Matici porta al n. 4, una lapida in cui L. Stazio Diodoro scioglie il voto a Dio Grande Eterno per l'esaudite pregniere. La sormola

<sup>(1)</sup> Francilione già fu accennato nel C. IV. Successore a Narfete in Italia fu l' Efarca Longino. Se Francisione non fu tre noi sollocato da Narfete, il fu almen octramente da Longino.

univa , e la bella latinità lo inducono a credere, che fosse fintà scolpita per un Cristiano ne' tempi pagani. Forse ira noi potrebbe tai credersi quella Memoriae, Bettiere, Helenae, Antime i Innucent. C. Bettius, Estro, Consig. Santissim, ione estendovi la solita formola. Dix Manibas, ne' alcuno ornato di quelli, che viavansi dai Gentili. La pietra quadrata è tatta semplice, come puo offervarsi nella Collettanea di Benederto Giovio.

Ne per ritardare fra noi l'epoca della verà fede è prova valida l'ignorarfi il nome d'un Velcoco anteriore a S. Felice. Finche non v'era un numero di prolegie fufficichie, chon Ai Itabiliva la retidenza d'un Prelaro, ma foccorrevano al popelo Vefeovi e Sacerdori vagand. Egli è probabile, che a noi come al retto d'Italia venific il Vangelo colmezzo de d'iferpoli (1) di S. Pietro;

Quanto pero rapidamente nell' Afia, ore tebbe la culta, faceà progrefi la fede, altrettant trovava gli offacoli in 'Italia, 'perchè la 'eforbitanza (2)' de' vizi, che giunfe a mantenere 6000 danzartici in Roma, la maeftà del culto gentile, e la fede dell' Impero (3) vi fi opponevano. Colfantino fui il primo,

<sup>(4)-</sup>Il zelebre Mabilión nel funy Mafeo, Italico reca l'antre Caralogo di Malano, il qual fembra ascentico e venir dal Dittres, anche perche vi unnea il nome dell'Artino Vefeovo Autlenio, el avveire Mabilión, che vi fi vede da man recentifima inchiu fo 8, Baranba, Certamante del 8, Apoflodo ci fon troppo ignote legife, nè poflamo fetto il banditor fra noi della frée, Per altro pel Ciritanetimo de tempo Apofloles in Aquilipa reda ia dotta Opera dell'omenciano de Rubeiri al C. 1, Egli non trova ripuganare che 8, Marco difepolo di 8, Pietro vi tetaffe la fede, Coulevrolli anche m Aquilipa un codice del Santo Vangeliña, del quale da Nicolò Farriarca furon donati aCarlo IV, gli ultimi fogli, il redo fin 1430 reteato a Venezia, Montfaucon lo giudico l'antichilimo fra i manoferiti. Vedi il fuddetto de Rubeis al C. 11, Menamence

<sup>(2)</sup> Ammian Marcellino al lib. XXVI.

<sup>(1)</sup> Bafti tificttere, che in Roma nella fala del Senato v'era l'ara della Vittoria ai tempi di Gratiano Imperadore. Anzi fappiamo, che veneravafi Rea madre degli Dei fino ai giorni di Serce,

che facelle trionfar dal foglio il Vangelo diffuso nero gil , e fostennto dal fangne de' martiri pel corto d'una persecuzione (1) di tre secoli, e i barbari poi, che invaler Roma, dieren l'ultimo crollo all'oltinata fuperitizione pagona (2) -

lutetta pur anche de' di lut' errori era l'affemblea de nottri Decurioni al tempo di S. Ambro, gio (3), e Felice ordinato da lui, al. 1. di Novembre , ignorafi l'anno (4), corrispose pienamente nell' episcopato alle brame del Santo Dottore. Ignorafi pure, come S. Ambrogio conteriffe (5) coll' impoli-

na vedova di Stilicone intorno al 408, come appare da Zulimo Fu proposto anche in Schato de liberarti dall' affedio di Aiarice , col fåt tutti titorno alla religione degli idoli . Vedati S. Agoffino de c'iv Dei; ove difende i Criftiani dalle feineche calumnie de' Gentiti , che ad effi artribuivano tusti i difaftri .

(r) Invano tento di fcensare ultimamente il Gibbon e la crudelta dei tormenti e il numero dei marriri . Puoffi redere la fode rifpotta a lui fatta dallo Spedaliers . I Ctiffians fempte mal conofeinti, e conful forvente cogli Ebrei , foggiacquero ai piu barbati trartamenti malgrado talora la buona, ma debole e timier volontà dei regnanti. Tiberio propofe per reftimonio di Terrulliano l'adurazion di G. C. al Senaro, Lamptidio narra, che Adriano ergeffe qualche temp.p fenza fimulacri ton idea di confacrarli al Redentore , Narra pure che Alessandro Severe l' adoraffe in fegreto . I noti paffi fu Craftiani di Giovenale di Tacito dello Sveronio mo-Arano la loro ignoratiza fu noi , Solamehre in quello del gioviu Plinio i Gentili furono meno ingiuffi coi Criftiani .

(2) Nel 455, i Vandali forto Genferico diedero il faceo a Roma, e nel reinpio turtor fuffiftente di Giove Capirelino portaron via il tetto di bronzo dorato , Caticarono anche una nave d'Idoli , (3) Epik. 4. Claf. 1. Oper. D. Ambrofii, Venetiis 1751. T. 3.

col. 79t . L'un santo fi rallegra coll' altro noftro , che omai la maggior parte dell' Urdin Comejeo eredeffe a lui. Puofi veder

anche prefio il Tairi T. I. la lettera di S Ambrogio

(4, Ambrogio fi tien farre Velcovo interno al 374, c gli eruditi credono dai Santo dottore feritta la terrera a felice intormo al 350. Pero ta confegrazione di 9 Felies ftarebbe in quel torno . (5) Egli e dubbio, che S. Ambrogro ungefie Velcovo il moftro

5. Felice per diritto Metropelitico, pyveto per delegatione apodolica, o in fine a quel modo, che i primi disceposi ungevano Vefeovi ne' prime tempi i migliori operaj nella vigua del Signore . Quel , che e certo , il e che S. Ambrogio efercito a fuoi giorni grandifima autorità, eftele qualche atto di giurifdiaione fin nel-

l' Illirico. Mille concurrevano in lui qualità per genderlo venerge bile . Lo zelo , la dottrine , la diftinzione della persona già contolate', l'eccelienza ancor della fede, poiche Milano era la refidenza ordinaria dal Vicario d' Italia e il fu l'ovvente apcora degli Imperadori : 60 , che l'arigine più delle altre sublime quella fi è delle Chiese, che futono dagli Apostoli ammacfirate, e però Teodollo c Valentiniano nella lor Novella affermano venire il Primeto della lede Apollolica dal merito di S. Pietro Principe della Carona Epifcopale . Ma nel tempo fteffo non ignoro avervi , chi fenea , che gli apostoli si renessoro alle cirrà ragguardevogli dell' impeso, aleri opinano, che fi ffabiliffero i Metropoliti , dove maggio. re il numero era de' Giudei. V'ha, chi li crede di molto pon ficrioti al tempi apostolici, è nati da Papi e Concis e Cesari. Finalmente abbenche fia ftara opinione di qualche ererico , pute non è defituita di verifimiglianza quella, che afferifce diftribuiti f Metropolitani ne' luoghi più celebri della Sentil superfittione. Comunque spu, l'Abaje Bacchini dimostra, che ne' primi tre le-enil non fi scoptono Metropoliti. Quando S. Ambrogio nel Ivs'alza offetvabile , la Religione era già trionfante . Quindi S. Atanagio parlando dell' Italia nel fenfo della divisione farta de Co-Rantino diffe Metropolitano d' Italia S. Ambrogio, Giovera qui però estandio di rimarcare, che Pelagio I. Papa dichiara coftumanza antica quella di ordinarfi a vicenda il Vescovo d'Aquilea e quel di Milano arrefa la lontananza da Roma, e dichiara infiame non aver l' uno maggioranza full'altro , ed è pure da rimarcarsi , cha Pelagio I. fu Papa nel 555 . Quefti pochi tratti ei faciliteranno il patto in cio , che avrem da dire fulla noftra Chiefa Comenfe nell' affare de" Tre Capitoli . Parecchi vogliono , che la preminenza d'Aquileja le venific dalla Scisma, ma come mai sarà credibile, che tal dignità acquiftalle il Vescovo d' una città diffruita nel VI, feolo, e non prima , quand' ella era fiorente emporio , chiave d' Italia ,' ftanza d' un procuratore di zecca , e d' un preferto di Botts comana i Che il titolo di Partiarea affumeffe il di lei Velcovo in esù baffi rempi e coll' occasione della feisma, nel niego, ma il dirirro Merropolitico era in lui più antico. Quindi fempre più rendefi incerta la fuffraganeirà del Vescovo Comense dal Milanefe . Sembrami pure non abbaftanza fondata l'opinione di quelli, che l'originaria dipendenza del Vescovo Comense all'Aquilejese deducono dalla feisma . Infatri qual bisogno aveva il Vescovo Comafco di volgerfi a quello d'Aquilea, quand' anche l'Arcivescovo di Milano era nel parrito della scifma ? E' vero ch'egli col Merrapolitano di Ravenna non vi durarono. Ma per modrate, che la direndinga di Como dai Primate d'Aquilea uon nacque dall' affare der tre Capitoli bafta vedervi dal principio involto anche quel di

Milano, bafta vedere la reciproca consagrazione rammemoraraci da Pelagio Papa , e l'eguiglianza era due Metropoliti , Nella lettera &; di S, Leone Papa a Setelmio Vescovo d'Altino città dagli Unni die ftrurta prefio la foce del Sile nell' Adriatico vediam uominată un M. trappitiano della Provincia Venegia . S. Leone vivea intorno al 455 , e benche nella piffola uon fi nomini Aquileja , senza dubbio il Metropolitano della Provincia Venesia era l'Aquitejele, Baftin quefti cenni quefti dubb; in punte si sento Vedafe il libro X; della Verona illuftrata, il T t, del Matchele Roveli, alla pag. 128 e feguenti , e di nuovo alla 162 e feguenti , il doriffimo Conte Carli nella sua differrazione sul diritto Metropolitico , le cui opere flampare recentemente in Milano sono un bel corso di letretatura , politica, ed etudizione. Piacemi ancora di qui traferivete cio, che in tal proposito leggeli a pag, 158, e 159 della Storia Patria di Benedetto Giovio, Sunt , qui putent Comum ileo Aquileienft Provinciæ attributum , quod natureli quoque fitu iuxta Rhetiam per Bolunum , Feliriam , & Tridentun. Comum ufque extenditur in decretis Ecclefiaficis tabetur, quod Provinciarum ordo, quem fervat Ecclefie, ante quoque Christi adventum fic a Contilibus erat infitutus , & pofes per spofolos oius renovatus . Fuit enim Aquileia eximic dignitatis & magnerum opum civitas , antequam al ditile Hunnorum rege excinderetur . . El igitur Comenfis Frifcopus Pátriarch : Lyuiseienfi sufrapancus, ides qui in electione Patriarche fufragium jerebat quo tempore facterautes non ab uno Romant Pontince, fed communi injerioium conjensu ad dignitates promovebantur. Ma Carlo Balilicapetro offia Bascape poi Vescovo di Novata nel suo Opulcolo de Metropoli dediatacenti fertile di non sapere e di non aver nemmen cercaro di sapere, quando la Chiesa Comafca fi fortracffe al diretto Metropolitico Malanele , e soggiunfe . De Comenfe quidem Kenedictus lossus, cum affirmate non polit, silere potius debelat . Ma come ferivere così uno , che, porhe lince prima avea confessato d'ignorare un tal punto di controversia, e di non averne fatta ricerca ! Almeno il Giovio vi avea impierate delle riffesfioni , e la fua proposizione anche per le tighe fulleguenti , che qui non fi citano, rielce molto cauta. S. Ambrogie a fuoi giorni impiego il suo poneificio selo non solo nella Liguria, ma nella Venezia, Emilia, Alpi Cozzie, e nelle Rezie. Potremmo quindi dite col filosotico assioma, che siccome quell' autorità pruova troppo , cost pruova nulla , Checche pero fia de' tempi scorfi , la Chiela noftra divenue suffraganca della Milanele sotto il fu noftro Vefeoro Giuseppe Bertieri nel 1792, ora traslocato alla sede di Pavia, e prima suggiaceva all'Arcivefeuvo di Gotizia, abolitofi il Patriatcato d'Aquileja .

(1) Monaco , che dopo le aufterirà più aspre induceva le Ver-

a Provino la fun fede (1). Provino poi col metodo ilello dellino iuo foccessore Amanzio (2), cui fubentrò Abbondio Tutelar nostro, di cui non tacciono le florie. Nato egli-in Tell'alonica , approdato in Italia . recatoli a Como godette della fanta amicizia d'Amanzio afficurata dalla bella fomiglianza degli egregi coflumi . Fornito egli di latine e greche lettere potledette una iquifira icienza d'umane cofe (3)e divine . e congiuntela con una mirabile eloquenza. Quindi Abondio non fu quella lucerna vangelica fotto il moggio. ma rifplenderte fublime. e la di lui fama non contenta del giro de' colli nostri empiette l'Italia. e mosse Leone sommo Pontesice ad averlo in massimo

gini fagrare alle nozze . Mel Concilio vedefi la foferizione Felix Isdrenfis, e tienfi pet errot di Copifia, e quindi vuol leggerfi l'elix Comenfis, Ne da quelta fortoscrizione cosi interprocata deducafi l' originaria suffragancità della Chiefa di Como dalla Milanese poiche veggiamo anche nel Concilio tenuto nel 680 in Milano contro Monogeliti fotroferitti alla finodica piftola col Metropolitano Mansueto anche altri Vescovi , che non furono mai da Mitan dipendenti , come il confesso lo ftelle Bafilicapetro , offia Bascape a pag. 27 De Metropeli Mediolanenfi .

(1) Il solo noftre Breviario Patriatchino . e Benedetto Giovio nella Pattia Storia ei conscrvatono la tradizione de' farti de' noftre Vescovi primi ; se S. Abbondio fi ececttui noto anche per altri mezzt . Dediti not alla Chiesa Aquilejese , fin sulla fine del secolo XVI. connuno il Breviatio, e il Sacramentario l'atriatchino. Il Bieviatio du per la prima volta ftampato nel 1519, tiftampoffi poscia nel 1561, 4585 1500, parlo del Breviario ad ufo della nottea Diocefi .

(2) Nelle legioni del citato noftro ParriarchinoBreviario leggefi. Tantem (Provinus) completo adelicer jua adminifrationis officio pienus dierum Amantium regla firpe ortum exemplo Felicis succeserem de-Agnant vitem in pace faivit . Egli è probabile , che quefte nomine de successori fossero commendatizie . Il Clero e il Popolo ne ocevano il diretto , ma qual full' uno e l'altro non sara flato il potere della voce d'un Vescovo moribondo, la cui sautita folle notocia ? Angiungali, che non ancota i Vescovi erano riccui, ne possedevano fondi o regalte, turti motivi per minorare l'imprio de' concorrenti.

(3) Amo quafi torre le parole da latine meritioni pofte su varie tele nella Chiesa al di tui nome dedicata . Eino Abundint rimquim lumen clarifimum corpit in Jies migis ac magis epifcopalibus co-uscare vicintions, net voro primit pra atis hujujce urbis collibut ingabari.

conto. Abondio era falito all' Episcopato per lo meno nel 450 (1), e probabilmente prima, poiché le lettere del so Luglio feritte da S. Leone Papa a Teodofio Imperadore, a Pulcheria Augusta, ed agli Ari chimandriti di Coftantinopoli furono in quell' anno recate dai legati apottolici (2), fra quali era il nostro Abondio. Premeva al Pontefice di spiare le opinioni del nuovo Patriarca Anatolio, e di ustenere la di lui fottoscrizione e quella degli altri pattori orientali alla dogmatica lettera già da lui feritta al defunto Patriarca Flaviano. Appoggiavanti inolice al Legati la grandissima cura di riconciliare moltissimi Vescovi alla fede romana, i quali seduttori e sedotti nel conciliabolo d'Efeso detto il latrocinio Elefino aveano favorite le dabbale d' Eutichete (1) ereliarea, il quale dal combanere gli errori di Nestorio era passato a cadere in non men malvagia sentenza. Riu-

<sup>(1)</sup> Quindl scopees l'errore di Benederto Giovio, the fa moritè S. Amanaio Vescovo, nal 460. Egli è anzi prebabile, the Amanus morisse qualche anai prima del 450, mentre l'eleviou d'Abondio a Legato Apostelico in un astare s'esbroùssimo indica, che sosse ggli gal note per le pastotati sue qualità fublimi.

<sup>(2)</sup> Furono Abbondio, ad Afterio Vescovi, Bafilio e Sonatore preti

<sup>(3)</sup> Euriche fu un monaco ingegnofo , che pafsò mella folitudine e nelia penisenza i fuos giorni. Temendo egli, di cadere nell' erefia di Neftorio, da cui ammertevanfi in G. C. due persone . perche vi fon due nature, suppose, che le due nature foffere se congiunte, che non ne formaffer, che una . Queft'error d'Eutiche fu dannaro poi nel Concil.o Calcedonese , che è il IV, fra gli Eenmenici tenuto nel 451 . Non fol Crisafio eunuco di Teodofio II. fa favoreggiator d' Euriche , ma nel Latrocinio Efefino.. fostenne le de lui parri Dioscoro Vefcovo d'Aleffandria ; che vi prefiedette. Vuols fi , che Nestorio cavasse gli errori suoi dalla lettuta delle opere di Teodoro Vescovo di Mopsuelte, e sedendo poi sulla parriarcal carredra di Coffantinopoli fece predicare , che la Vergine non fi appellaffe madre d'Iddio , ma genitrice del Crifto . Egli diftinguendo affurdamenre Dio , e 1' Uomo , ed Eutiche confondendolo diftrug. gevano il miftero della salutifera Incarnazione, e fi opponevano al dogma cattolico dell' L'eno Die.

fci. all' eloquente (1) Abondio di persuadere l'asfemblea di Cottantinopoli, e nel singno del 451 porto al Poutefice (2) in Roma la grata nortità della si ben adempita commission sua Allor su che S. Leone incaricollo (3) pure di congregare presso Ensebio Vescovo di Milano un concilio, in cui ricevurasti la dogmatica lettera inviata già a Flaviano si dicesse anatema ai resensi errori sin Verbo, da cui tutta turbavasi la Chiesa Orientale.

Ignorati, quando la nostra (4) perdesse un sì degno pattore; il quale al populo annanzio nel giorno Pasquale (5) il fin de' suoi giorni.

<sup>(1)</sup> Esse fraile opere di Toodoreto dotte e sano Vescovo di Cito una lettera di congratulazione al notro Abondio, colla quale Teodoreto classa la sui industria, nell' que recato sociofe alla religione' perigironete; e nell'avere angiamene fipiegato il mistero dell'Incarnazione col potre in chiara luce l'unità della persona e le due nature unana e divina nel nostro Redeutore.

<sup>&</sup>quot; (1) Epift. D. Leonis; 61, 64, 65.

<sup>(1)</sup> la questa seconda legazione pari sa lo zelo e il successo d'Abondio. I Canness la radannata in Milano el 472. La lettera sinodica d'Eusebio al Papa trovasi nella collezion Generale del Contilj, e venne-par turta riportata dal Bosticaperto. Pécondi del Novara. Vi si rede la sossitiato del Victori decianove, e leggisti lottosseritto Abondio coi nome d'Abondanzio, Egli sottosseritto para pet Assimone Vestero di Corta malamente da zalan tentato per di las fratello, mentre la sottosserione pro-Assone fratre ivi non altro significa che collega nel ministero episcopale.

<sup>(4)</sup> Narrafi, che Abondio dopo le fue legazioni ci governafic molti anni, che alle fue preghete Dio rificierafe i in figito d'un uom ragguardevole, detto neile fagre lezioni Regolo, finalmente, che predacefie la fua morte. Puodi vedere prefio il Mombriro la vira del fanto Pafore ferrita da penna antica. Come l'opera del due groffi volumi, la cui flampa antica forma la deltra de bibliomani. I Bollanditt l'inféritono pure ne'lor gran volumi. Effi il fanno morite nell'anno delta, il Tatti con invertifimiglianza gil protrac la vira fin al 419, il che fatebbe viver Abondio 29, anni dopo 1a fua celebra missiona a Coffanzinopoli;

<sup>(5)</sup> Ripofa it di lui corpo nella Chiefa fagra al fuo nome. Benedetto Giovio a pag. 164. Hif. Patr. fedorto dalle lezione delle Bervario Patriarchino eredette trasportare in Città verfo il 1400, le fante di lui fpoglie. Ma riftoranduli nel 1517, dal Car-

Confolo ad Abóndio, a lui Esuperanzio, in li succedette Eusebio, poscia Eutichio (1); Il silenzio della storia, e la non esistenza fra noi dei Dittici (2)

dinal Tolomeo Gallio la chiefa di S. Abondio fialle altre pressofe reliquie un avello trovossi fotto l'altas maggiore, su cui si leste feolpito. Hie Requiefie Abandios Frifeepus Qui Visit Annes Flus... Pecchir... Aperiasi l'area vi si venerò il cotpo inte-

ro . La di lui refta era ornata d' un ricco drappo a foggia di mitra, (i) Le lezion, che da facerdoti noftri fi recitano ai s. di Giugno narrano, che credendo necessaria Eutichio la preghiera continua faliva il monte, cui tuttora da il nome una gran croce da lus appellara , e leggefi purc . Eius corpus , cum de co lis & contentio inter cives nate effet ... placuis plaufro imponi & suvencos indomitos alligari . . . qui præcipite cursu in templum D. Georgii devenerunt , Al dotto non men che pio feritrot noftro it Marchele Rovelli pag. 320. T. 1. fembra inprobabile il ririro folingo d' Euischio, mentre tocca al Vescovo di conversar colla sua greggia . Io confesso di non saper però negar fede alla tradizione senza grande pericolo, e fol l'abbandono, quando si dimoftri peccar esta colla verità florica. Nel noftro cafo la tradizione può andat di conferva co' doveri operofi d' un Vescovo , mentre leggiamo . Nec inde discedebat nifi cum necefariam vel opportunam Ecclesia præfentiam Juam effe inteiligebat . Al che fi aggiunga , che in que' primi rempi non v'erano tanti legami di ore per quelli affari, che ora dicianio di Curia, nè il bieco Dante de' Prelati di que' tempi avria feritte le time acerbe, che ci lasciò nel C. XXI, del Paradiso intorno a quelli de' fuoi giorni . Del refto l' epitafio del 'noftro Eurichio ci da qualche lume intorno alla sua Epoca . Hie requiefeit in pace S. M. Enticins Epus , Q. vixit in hoc feculo annes Pl. M. LVII. l'epofitus sub die Noras Junias, Indictione freunda . P. C. Joannis V. C. Cesso dunque di vivere ai s. di Giugno del 519. dopo il Confolato di Giovanni .

(a) I Dittici così delti dal greco vocabolo, che faona piege di due pagine erano certe travolette manuali, in cui faevafi memoria de paftori, oude i fedeli pregaffeto per le lot anune, fe non ancora del tutto efipiare, I lot nomi recitavani pur uel canone della Mefia in fegno di comuuone, e di mantenere la fetta fede, Tall colume in qualche Chiefa derò fin quafi al fecolo X, se ne' Matturologi la brevità, ne' Ditrici i nomi nodi foto contra-figno di genunità. Quindi può feopriti, quanto impropriamente talora fi denomana Dittici fra noi le relazioni per efempio del Vefevo notro Carafini fatte a Roma verfo la merà del fecolo feorfo, se fra noi efife-fiero i Dittita; fapremmo almen dunque l'auno della morte de' Vefevori nofiti; e quindi diversmo un

merodo per la cronologia parria.

ci latcia all'ofeuro delle lor gefte, e della precifa epoca del lor reggimento. La fola tradizione per mezzo delle tezioni inneftare nel notro Patriarchino Breviario qualche lume ci porge su questi nostri pasioti, come pure sopra altri quattordici tutti sta noi ascritti al tuolo (1) de santi.

Subentrarono ad Eutichio Eupilio, Flavian I., Prospero, Giovanni I., ed Agrippino. Urban II. nella sua venuta in Como nel 1095 consacrò un al-

eare in onor d' Eupilio, e (2) di Euseblo.

Ma in mezzo alla venerazione di cui godon tuttora i Vescovi mentovati, sorse non ha guari (3) l'ombra della scissna de' Tre Capitoli (4) ad offuscar-

(2) Nella Chiefs fteffa di S. Abondio .

His Aquileia ducem illum definavit in oris, Ut gerat invictus proclia magna Dei,

His caput of factus fummus Patriarca Joannes, Oui pradicta tenet primus in urbe fedem.

Quis laudare valet Clerum populumque Comonfem

Rectorem tantum qui petiere fibi . Hi Sinodos cuncili venerantur quatuor almat,

li Sinodos eurett venerantur quatuor almas Consilium quintum postposuere malum

Hi tellum ob ipfas multos gefcere per annos, Sed femper manfit intemerata fides.

Il corpo d'Agrippino Vescovo riposava sotto l'altare nel monaftero de' Cistercienti detto dell' Acquastredda, d'unde trarto pochi anna sono alla distruzione di quel monastero venne poi con pompa rrasportaro a Delebio in Valiellina;

(4) St walet, che non fi debbano tacciare di formaiment gidmentati colto, che hon fi feuttrono di fortofertette alla condanna dei 7re Copitoli. La loro material fegregazione proveniva da bona fede, anni dallo ferupolo e acio, of quale adetrano ai primi quartro Contell Ecumentei, e maffime al quarto di Calcedonata, in cui condannoffi Eutthe e il fuo favoreggiatore Douserto, e venneto infiame rikabiliti fulle lor feli Teorotrepo el Iba dopo, che promoviationo authece fil ranatima contre Neftorio. Etano i

<sup>(1)</sup> I primi noti ventidue Vescovi, la cui ferte comincia con Felice, e termina con Flavian II. Tutti hanno fra noi culto di

<sup>(1)</sup> Appena che gitatono alcuni manoferitti dell' Iscrizione Ifoigna intormo ad Agrippino, venne esta pubblicata dal Conte Gian Rinaldo Carli, poi dal Marchefe Rovelli. Qui si recano que' versi, che fanno al caso nostro.

li. Venue letra fulla menfa dell'altar maggiore nella chiefa arcipretal d'Ifola una lunga fiferilone in verfi ad onor d'Agrippino, nella qual dicefi, che definato ci fosfe giunta i voti nottri da Giovanni Patriarca d'Aquileja, e che noi venerando con lui i quattro primi Concilj rigettassimo il quisto.

diffidenti foliti a quefta formola nella profeffion di lor fede /IV. Vangeli , ed i IV. Concili . Condannavano effi finceramente Neftorio , ed oriodoffi in tutto il testo non fi tenevano in obbligo di ricevere le decisioni , che cadevano a feriz o le persone soltanto , o quelle persone, eqi già avea raccolte al bacio della pace il Concilio Calcedonese . Non intendiam però qui d'entrate al veprajo delle spinose quiftioni fu Fatti Degmaties . La condotta usata anche da Pelagio I., e II., non che da S. Gregorio Magno col Primate d'Aquileja e gli aleri Vefcovi moftra, che'l' affare era pin dispiacevole e pericoloso, che feismarico . Tento S, Gregotio col mezzo dell' Imperadore una Sinodo in Roma, ma i Vefcovi con loto Supplica reretaron quel Principe dall' impegno . Allora il Papa impegno anche Coftanzo Velcovo di Milano indirizzandogli una lettera per Teodolinda , la qual Regina erafi pur poita fra delfidenti . Coftanzo zifpofe al Pontefice , che commendandofi nella piftola apostolica il Concilio V. ci non ofava di porgerla alla Regina . Il prudente Sommo Pontefice approvò il contegno di Coftanso, ed Egli ftello scriffe poscia alla Regina un' altra lettera , in cui non faccasi motto della V. Sinodo , ma vi si acclamavano i primo quattro Concili , ed intimivan l'anatema a chiunque prefumelle alla fede di effi quattro Addere vel Aemere , La letteta è del 594 , Tanri tiguardi, e si circolperto ficazio giovano ad illuminat molte il vero punto della controveria . Riffettali anche, che ful nafcer primo dell' affare dei Tre Capitoli il Papa Vigillo non folo nego la fua approvatione , ma fofferfe da Giuftiniano fino i più barbari rearcamenti , perche non voleva foferiverne la condanua, e il povero Pontefice ricoverandoli all' altare, ed abbracciandone i pilaftri vi ticevette mille infulti dai miniftti dell' Imperadore . Appianatal poi meglio la queftione Vigilio approvo la capdanna ranto bramais di quel Principe, s che per pin di un lecolo produffe mile diffention: funcite Giacebe 2000 anpra accennammo la lettera di S. Gregorio a Teodelinda, dicem qui, ch: effa avendo miglio in-tefo i Sinodo V., da cue qua forrerievata il Calcadquefe, rappaeincon, calla Chiesa di Roma intueno al see ne fappiamo intendere , coma quella Sovrana moglie d'Agelolfo e nofisa figuora non junuife fui fentimente della Chiefa Comente. a cui prefidette Yefcovo circa il 646, Aggreppino confagrate. da Gievanni Patriarca d' Aquileja .

E nota troppo la luttuofa difectala, che affliffe la Chiefa a cagion del pretato Concilio V, tenutofi a Coftuninopoli uel 533, in cui venne candanata la perfona di Teodoro Velcovo di Mopfuelte
morto giò, pel 423, e condennaronii pure una lettera
d'Iba Velcovo d' Edella già affolto nel Concilio Calcedonefe, e gli feritti di Teodoreto Vefcovo di Cito
compolii contro i. XII., anatemi di S. Cirillo, quantunque effo Teodoreto già volto al buon femiete faceffe una figura ottima nella fuddeta Sinodo Calcedonefe.

Queta condanna, che foaldo infelicemente le tante refte; denominoffi la condanna dei Tre Captrol.
Autor del vorbido fio Ciuffiniano (t) Imperadore, perche in proposito di Teodoro, d'Iba, e di Teodoro pubblicò un editto, col quale, lembro offene la maestà del Concilio Galcedontele (2).

Santi ed inligni uomini futono avvolti nel fatale abbaglio, e ficcome nel V. Concilio non, è eran difeutii punti di fede, ameremmo di riguardarii come erranti anzi, che come scifmatici, e la dolce com-

<sup>(</sup>i) Giuliniano che la maisi di fetivere o pèt dit meglio di lare, che di fervefie in facione "Quidali volumi della legistatione non falo, ma crebbèrio quelli del littigi reologici. Egil siatione non falo, ma crebbèrio quelli del littigi reologici. Egil spinto da Todorò Velforo di Celaria divolgò il fine calitto, che tie principio alla tontroversia. Ponziaho Velforo d'Africi risposi fali bene all'imperiadore non diffinulcologii, che, losti il colore di spegime del rutro gli Eurechiani, non anti venisfico lometati, el aggiunte. Pi spepilaciamo di bonjevat la pore, e comissio, chi viologia condennes dei morti, voli non sacciace noise ele visit.

<sup>(</sup>a) Tacondo âtrie Vefervo Afficano compofe un' àpologia de l'ecopiolis, e threffela a Gefiniano d'urif sin' XII- jibre, Nel fecondo d'effi afferm, che il inovimento pet la chidanna de l'efficance, che in acque dai nettrei del Concillo Calcedonder, e foitene, che fi declamava tanto control la tertera d'hba, 'percès de fig. fi effercavam l'e due navire in' G. C., Batino I pochi cenni fatti ti tanto d'flutrib in quefte note. Vedafi Natel Aleffandro, e l'elivir, y el vinich tel T. 2. Abiergé de I Hinnier Kettsamiya avvire fufficiehre noticia all' articolo III., e d'flinganofi i femiotoi del Tre Oppitali in vettici, felfinatici, e cattòlici.

dotta di più Sommi Pontefici ci porge anche il motivo di tal parere, non che il fentimento di parecchi dotti.

Riguarderem dunque come foltanto errante il nofro Agrippino. Egli non portè entrar prima del 60, al governo, poiche la metrica licrizione citatal cel prefenta a noi venuto. per le mand di Giovanni' (1) Patriarer. Egli dopo dieci anni (2) fondo una Chiela in Piona, orde viite almeno bno al 617.

Fra i motivi, che teudevan difficile la piena concordia della Coment colla Chiefa Romana, fappiamo, che fu l'occupazione della Villa Mauriana (3), di cui parla S. Gregorio Magno, il qual promette di refliutical al noftre clero.

E la perdita di questa Villa, o l'iscrizion metrica per Agrippino, ed un'altra lettera di S. Gregorió

<sup>(1)</sup> Giovanni Patriarca XXV, entrò al regime nel 407, 3utto lui fiquatciofi in fede Patriarcale in due. Nell' rioletta di Grado fi fibabil un Primare ortodoffo, 8flo fu Canduliano, gli fuccederte no el 413, Epifano, nel 431, Gipriano, nel 633, Trimogenio, nel 438, Maffimo, nel 473, Agranes, nel 483, Critafotov, ma con questi non fembra, che i Comasfelì aveffero intelligenzia atcuna, effi flertero colla Sede d'Aquilipa, fu cui Macedonio introdoffe in feifima feguita de Faolino Patriarea XXII, nel 1371, da Trovino Patriarea XXII, nel 1371, da Trovino Patriarea XXII, nel 1371, da Severo patriarea XXII, nel 1371, da Propino Patriarea XXII, nel 1371, da Giovano in propinsi de Patriarea XXIII, nel 1371, da Companya de Patriarea XXIII, nel 1371, da Companya de Patriarea XXIII, nel 1371, de Patriarea XXIII, nel 1371, de Reveno patriarea XXIII, fuecciór di Giovanni , Nel 638, lubbanto XXVII, retiratea Fortanato D. Ilui successori i fanon pe ficie, Giovanni III, Giovanni III, Ferto haalmente latriarea XXXII retero no all'unta della Chaesa nel 639.

<sup>(2)</sup> Leggeli nell'archittave del campanile di Piona. Agrippinus Famulus Xpi Com. Civitatis Eçs Moc Oratorium Sitæ Sufinæ Martiris anno X. Ordinationis suw a Fondamentis Fabricavit.

<sup>(</sup>j) Gregotio M., Apid., 31 lb., 1X., T. 1X., altre voire epid., 59. lib. VII. B dove era ella mai queda Villa! A Mariau force terra fette migita difiante da Como l'Borie a quel Mariano perdo l'Adrastito, dove fi renne un Sinodo dei difidenti mentovato da Faolo Diacolon del Ilb., 3. e., 16 l'Ignorafa tutte, ma yrobablumente queda podere era fuort della giuttidigion. Longobarda, poiché altrimenta salfa fusario impolibile d'aixadetto salta chiela Lomana.

Magno (1) ci convincono, che non folo battagliosii di penna, ma si sofferser anco le persecuzioni fra

noi per l'affare de' Tre Caritoli .

Ma quella pace, che Onotio prima, pofcia tendi conchiudere Gregorio Papa, it strinst sinalmente da Sergio I. nel 658 (2) con Pietro Patriarca d'Aquileja, I Comaschi però precedetterò al certo quest' (3) epoca.

Nottri Veicovi dopo Agrippino furono Rubiano, ed Adelberto (4), Martinian, Vittorino, Giovanni II.

(2) Sergio I. fu nativo d' Antiochia. Egli ordino, che fi can-

taffe alla Meffa l' Agnus I'ci . Mori nel 701.

(3) Apparità ancor più chiaro da ciò, che diremo nella nota seguente sopra S. Adelbetto, e può anche intenderi dalla sottoscrisione di Penidedit al Concilio contro Moneteliti renuto in Milano nel 650.

(4) Auscronismi molti, e per confeguenza affai natrazioni men vere scorseto negli atti di questo santo Vescovo . Si dice per esempio, che da Roma venisse a fargli i funerali Bonifacio IV. qual mort l'apa nel 615., fi dice infieme, che foffe accufato d'una colpa ad Urban II, che moti Papa nel 1000 . Adelberto non fu certamente coetaneo del ptimo, come fcoprimnio parlando di Agrippino , ed è affai più antico del secondo . Vedafi Benedetto Giovio Hift. Patr. p. 165., Tatti , Annali di Como lib, S., e il medelimo nel Marritologio ai s. di giugno, Soggiungo qui alcuni tratti d'una lettera del nuftro Gitolamo Borficte vivente sul principio del fccolo XVII., ed è diretta a M. Antonio Stellini. Trovasi fralle manoscute , ed inedite lettere d'effe Borfieri . Pinfo , the Adelberto foffe autore di trovar propri luoghi alle reliquie portate da Rome alla nofra città da Luitprando, il quale indotto forfe da ejo edifico al pie del Baradello il monafero di S. Carpofero Il portico della Chieja di S. Protafio è ancor adorno d'alcune pisture, dalla quali fi raccoglie la vita di effo . Nella prima è recevute il Nungio del Papa da Adelberso , da cui gli fono recate per la menfa rape, the feminate il giorno avanti miracolo famente in una notte erano ingroffate. Nella jeconda comanda egli ad alcune pernici volanti , che feco fi trovino alla prefema del Pontefice, nella terra egli teca in

<sup>(</sup>i) Lib. II, n. 37, Risponde ai Difféenti, che gli avenno setito, Lad iu tisponde à elle l'indition X, del 352. Setipa vefra fumma cum gratuletime fusepi, fet evit in me vbevior valle lettita, finibi de vefa contifeti veverfone gendere, pol soggiment, che non fi vantino delle soffette sciagure, quia perfectio, dum hao retionalite, pilatetu, ne, audequem prefette de future.

Giovanni III., Ottaviano, Benedemo, Flavian II.; 2 tutti questi prestiamo noi culto. e in esti finisce la ferie de' ventidue pastori, cui è concesso l'onor degli altari .

Ma de' lor fatti il tempo ci fu invidioso al segno, che fin gli anni ignoriamo del lor pontificato. Non sapremmo indovinare, qual de lor successori governaile nemmeno ai giorni di Pietro Patriarca d'Aqulieja, sotto cui pienamente dileguossi la distidenza pel V. Concilio.

Dopo esti vengono sei Vescovi, il cui nome suona Longobardico, e sono Deusdedit ossa Diodato, Gaufealdo, Angilberto, Lupo, Teodolfo, Adelongo. L'ultimo d'etti ville forse ai giorni di Desiderio, Re di quella nazione ultimo. Diodato, che forse è quegli, che nel 680 fottofcriffe (1) con Manfueto Vescovo di Milano alla lettera finodica contro i (2)

dong quelle pernici , nella quarta ottien , che il Pontefice oda i concenti degli angioli , nella quinta è consecratà la Chiefa di S. Abondie, nella fefta fi libera un contadino pofto in conqua je da un carro. nella fetrima A reflituifce la fanità ad un infermo , nell' ultima vien trafportate Adalberto dal Papa a auoro jepolero . . . . lo non entro per fede mia mallevadore di questi farti, ma l'antica lor tradizio-me m'indica almen due cofe, e fono la vita fanta di Adelberto, e la de lui buona intelligenza col Pontefice nel tempo ancora della discordia per Tre Capitoli, onde mi fembra fempre più, che i Comafchi ricornaffero prima eps, all'upione con Roma. Natal Aleffandro . Sec. VI. c. 3. vuol , che Aquileja ftella totvaffe alla concordia nel 649, fotto Maffinio Parriares e Papa Martino 1.

(1) Vi fi legge folgento . Peutsedit kpifcopus daueler Eccl. . . . manca il nome del luogo , ma fembra evidente che fia il noftro Diedaro, Ne ci f obbietti qui di bel nuovo il diritto Merropolitico Milanele, perche a quetta Sinodica lettera ve fono forgolerizioni di vescovi , che non erano punto fuffragapei di Milano

y. (a) Monoseliti voce grecanica, che fignifica anica volunta, tu il nume d'una ferga, che forto l'impero d'Eractio Icoppiò funra nel fecolo VII. Era loro upipione , che quantunque l' L'on-Pro greffe que narare, non avelle poi altre , che l'unica azione ils votonta unica. Sergio e Gico l' un parriarea di Coftanzinopoli , l' airee di Aleffandria ne furogo i capi . Anche Ergelio chie la debolerre di far ful foglio il Dogmatico, e siancio fuora il'editto detto Erreft in favore de' Monoreifrige che furono poi condennati dil Concilio VI, in Coffantinopoli l'anno 610.

Monotelfti vifte fine al 721 Torto Il reggo di Lintprando (1), Teodolfo fino al'762 forto Deliderio (2).

Quefti Velcovi Longobardi (3) ci moltrano la troppa influenza del governo fulle elezioni, quintunque la ftoria parli foltanto di due cafi i in chi s' intereffatfero prima Agilolfo, poi Luiprando Rea Bell è pure verifimile, che la Chiefa Comafon comincibile ad acquiftar ricchezze maggiori in quel rempo posche non s'ignora l'indole liberale per cause pie e di Luitprando, e di Defiderio, e degli altri Monarchi. La corruzion grande dei coltumi, non meno che l'atfluenza degli agi non ci latcio in quest' epoca con" ginngere inceme la mitra (4) colla fantità della la

Non favelleremo qui de' Longobardi Monarchi I sì perchè affai poco dir potremmo di loro intrignardo della Patria nostra, come perche già nel C. IV. di questo opuscolo di lor si è fatta menzion sufficiente

toccando que fatti, che noi interessino.

Qualche cenno però fu lor coftumi, e governo, non che fu noi Italiani in quella epoca foggiungerem quì (5). Maffei accorda, che fotto il lor regno ne affliggessero le pestilenze, ma tien piccole le firagi (a), vuol che gl' Italiani coffrenti di fervire od a questi ospiti novelli, od a Greci non battagliasfero

10 to 10 1 1 2

<sup>(1)</sup> Vedi il Tarti'in fine del T. T. p. 142; net negiftle de deunente.

<sup>(1)</sup> Talun'dı quefti Vefcovi puo effer Traliano e inon Longobatdo , mentre i nomi fi porevano affumere o per parentadi , o per mode , che accatrezanva i novettr fignore! 2 to be 3 to C

<sup>(4)</sup> Ne' Diplomi' degli Imperador Franceff e poi de Tederchi fi rammemorano le liberairtà de' Monarche Longobardi e e privilegi accordate alfa Chiefa Comente, e fuo Vefcovo , Benedetto Giovio rifferre a pag, 165. Hire, Paer, utla difficoltà d' unire infieme riccherre e fantirà . Veftovi colla spada al fianco, fignoti d'Alti-feudi ed ampj in tempi renebrofi , che potevano eglino effer mai >

<sup>(1)</sup> Poffono vedetfi le differtationi preliminari t'ehe sppofe til Marchefe Rovelli ad ogni Epoca della fith Storie; fono diffe veramente la pregevol farica.

(6) Verona Ellight, Libro XI.

pet. Haltzione, della fervità, Muratori per lo constrain, (a) tien, che coftoro molto verfallero del fangiamandiro, e S. Gergorio Magno tettimonio di vitta uel ci, ga del fino dialoghi marra, che devaffaffar eitra ti, reuvinalier cattella, a bruciaffer chiele, e fosfer siyuadre di moltinadine troppa il Lo spavento nottro je al lor bastatarie per molti-annio depo la vior, calata accrebbero al serto l'opiniune della eftera influenza fin noi. Non-fembra per altro i che vi purelle efter proporzione fra gli: cierciti longobardini coll'italica pupulazione. Noianni podiam ciedata d'avec titornam lelioto ettle e i dor coftumi.

93! Mennet fre noi dati i Longobardi al Gensilelimo, od abbracciarone in leguiro il Vangelo o Gattolici od Artinii. Per ottanta anniccicca non ebbero-leggi ferigite. (2.) e-fi-phò eccelere, che nemman fapellero ferigiaro i di piccantono d'effere legislatori, nè logistanto qualche pregionia tal genere, poichè nel fovertimento d'ogni altro fludio pur fiegue a parlar alto negli, uman peqin'ila morate divina. Dopbiam quetò ad util i giud'al del fuoco, e le pruove del duello i qualfacche la liquata duna fonda foffe, ganiquale; del refto fi acconentarono anche, che noi vivefimo colle leggi romane, anni era lecino di tratevere o quelle o de Longobardiche. Nel lor vettire e nell'imbolchimento delle barbe dimotravano ai di fuora.

<sup>(1)</sup> Differensioni Iraliane : Vedi la XXIII;

<sup>(</sup>a) 5. fa, che Ultia Vescoro del IV. secolo si il primo macro di ferirere pessio. Goi i, and informi cuntren si di è secolo di Longobardo di Gorico di Francogalineo di Sassonico, na invero il tonon funca ne trate queste feririrare che sin destrioramento del batto s'affabrio. Molte ignoranar confinina colla veloce impatica-produssi noisi Tachegari, e mius Califargio. Oggani poi anche puis-prei la propria esperienza s'apere, quanto fenna avvederen-encimento ni estamento; cue ei vengata s'arvente tore' occhie, si può indovinar quati dalla fola vista il feccio di una serza, si quo parte delle lingua nostra di le bondesso, vi hanno esempia parecchi d'uni botto piebe o, che quo esses l'origane dai-l'italiano.

Egil è certo, che quel poco di Arti Liberali, che confervosii mel periodo di lor dominazione, si deve a noi ad-onst della volgat credenza, i la quale edenomina Gotica o Longebarda l'architettura stramba di quel di. Quel barbati non ne avevano nemmen di cartiva. Vennero alle mostre contrade colle asse colle scimitarre- e non-già cogli archipentoli, o co pennelli. In Moettri Comacini furon celebri nelle lor leggi al tempo d'Autari, onde vedesi, che negli dissi si valiero dei nottri passani. Luitprando Re, per oni di costrussiche la celebre rocca nostra di Baradello, dimorandosi fra noi accrebbe di beni il monattero di S. Carpostoro, e vuolsi, che ili detto Re avesse magnifica tede con orti (1) nel luogo, dove ora è posto il chiostro di S. Chara.

Ma fin sotto questo Monarca benche conquistatore cominciò a crollarsi la Longobarda porensa. Egli sia spediente di ravvisarne con rapidi tratti le Cause.

La debolezza del greco Impero pose a Luitprando i mezzi d'ingrandissi. Que Cesari inserocendo con teologici sossimi timoneggiavan male lo staro. Perima agitolli il Monatelismo, poi Leone ssatistico nel 727 co suoi Iconoclassi (2) divenne un persecutore. Il di lui siglio Costantino Copronimo con egual mania il protesse. Roma frattanto non riconobbe più nel suo Sovrano che la qualità d'eretico. Ravenna pura su piena di sedizioni, Luitprando sen valle. Affediatala l'ebbe colla Decapoli (3) nel 722, e tenne di ctro alla conquista pur la Pennapoli.

<sup>(1)</sup> Ben. Jovia Hift, Patt, e Tatti, T. 1, pag, \$07

<sup>(</sup>i) Vacabol greco , che fuona spreza inmargiai. Questo passa compresale fluture del Salvatorie, e volves, che fi vaneraffe le fue. Non v. fu creia più passa di questa , che roplieva gil vonnai un cutto fandibica, trappo necestaro, ad. m. Larte unto di corps e spritto.

(j) Decapoli darci cuttà fuggetto., La Renaspoit ma racchiu(j) Decapoli darci cuttà fuggetto., La Renaspoit ma racchiu-

<sup>(</sup>s) Decapoli dieci città fuggette ... La Rensapoli ne zacchiudiva cinque, Pelaro ... Rimini, Faili, Ancona ec.

gli Elarchi, ma i Papi erano già potentistimi . Era loro interesse politico, che i Re d'Italia non li premessero si da vicino, e poco aveano esti a temere dai deboli e lontari Cefari di Costantinopoli (1). Gregorio III. guadagnossi l'animo di Carlo Mattello divenuto quali fignor della Francia. Il nuovo Papa Zaccheria destreggiossi ancora co' Longobardi, e dal Re Initorando, che morì nel 744., ettenne quattro città della Romagna. Rarchide di lui successore lasciossi pur disarmare dal Pontefice in un colloquio . Ma Zaccaria nel 750 fa Re Pipino figlio di Carlo Martello e il nuovo re volle moftrarfi grato alla S. Sede, Era fu quella falito Stefano III., che invan contro Longobardi chiefe foccorfo a Coffantino Copronimo Voltofi il Papa a Pipino ottenne ia don l'elarcato e la pentapoli . All' umiliato Longobardo Monarca Aiffolfo succedette poi Desiderio nel 756 (2).

Carlomagno frattanto governò in pria una parte della monarchia paterna, poi tutta riunilla in fe nel 771 rubandola (3) a due figlinoletti del fratello . Ripudiò anche la moglie figlia di Defiderio. E quetta, e la vedova co' due figliunietti paffarono preffo Deuderio, il quale non potendo indurre Papa Adrian I. ad angerli in Re gli molle guerra . Caddero a vuoto più mrattati . Desiderio adopto lunghe promeile con l'attendere corte; malmehre fpinto dal Papa fcefe

<sup>(1)</sup> Non riusci al II. Gregorio di muovere Carlo Martello . . (a) dipino mori nel pes, l'anno XVII. del segno Il Greco Imperadore gli offis invano le fpefe della guerra italica col parte dil rettituirgit le conquitte facce fu Longobardi . Pipin rifpofe d'aterne fatto dono a S., Pietro.

<sup>(3)</sup> Tace la Storia ciò, che ne facelle Carlomagno dopo, che Li ebbe prigioni collarmera di Verona, ma il filenzio ifteffo ci fa folpeerare la erudeltà . Carlo merito per più riguardi il titol di Magne , ma la fua batharie co' Salfoni e colla propria famiglia lo affomigliano un poco a Coffantino , che uccife il cognato il nipore, la moglie, il figlio , con Aleffandro , che trucido Filota ; Parmenione , Clito . Umiliano l'umanità quefti Magni .

Grand Loss and Loss and Loss and Stone on the Loss of the Loss of

<sup>(2)</sup> Parvoni. Reddistênoi. Veredil, Partwoodi, anglocie. Josepha Fingliere, regiere, follorer, finguister, parsonatice, pomentice i pidatico i cuarera; piaceatico y estomeni prepartico, e conceneva no ponti tando piante mercari: cadella i e/cane poi qualtere facula dopon un piercepolar confosibile recce, se m ha i clamato in Milano dai 1211 fano da 1211 f

ali Carlolindud (1) flosh asea) mutattesil squmettan quel dell'pipini iem i iqui dell'pipini iem i iqui dell'pipini iem i iqui dell'a sociale della redicale della sociale della redicale della sociale della

da Lodovico il pionifiglio di Carlomagnio dell' Sub (6) la cotte d'Anuzio, e Lotario falito al trono confer-

ice. Inter T. et dalla pre, and, alla p. 1. India. (1972). India.

co () Wi il spérédier d' à grammatica. L'antenetica, et il sauge () Wi il spérédier d' à grammatica. L'antenetica, et il sauge () Wi il spérédier d' à grammatica. L'antenetica, et il sauge () Partier d'un sur la produce de fuor d'un service de l'antenetica, et il sur l'

<sup>(6)</sup> vedali prefer Tatit Te-1, p. 304. Creieft ucht. Annaue foldstruste eta Lagene ed Agho, il Marateria negli Annali di Italia fa difficoltà fullat genuinirà del diplomis siparane dall' Ughelli, poliche vè la data dell'Esta DOCOXIV, positica iv., the alloss son fi state; mi il gendi uomo cadda un contraddiplose colla pagina 444 allosno tot, in cui tranaranche nella pricajone dall' Carlo Magno alle leggi evvi in data y de il finette, che via questo datti clempi travasti già invalia il ci confinette, notari parane.

Egli è quali impossibile formarsi un idea de far, i di questi tempt, se non abbiasistotto gli occhi la genealogia di questa famiglia degenere. La forranità contrastata im più soggetti di quella, ed anche in discendenti-per via di feminine, il fileancio e la

(a) Aimone , Annali Bertifiani , e Fuldenfi , Sigonio de Regno Italia lib: IV. Imago S. V., puerum Jefum gramio continens . . .

staritate per duarum dierum fpatium julfit ...

<sup>(</sup>a) Vedi il Marchefe Rorelli, T. 2. Epoca VIII. C. rr, p. (3). 54. e Tatti T. r. dalla pag. 445. alla pri . Leone Vefcovo incendiatofi l'archivio cerca al Sovrano la conferma degli antichi poffifi. e doni .

<sup>(4)</sup> Lodovice II, chbe molec vistà de monace . e nium da Principe. La fua crudelra col fue nipote Bernardo. Re d' Italia da lui ofelecato nell' sas gli eccirò t rimorfi, a fottopofe alla pubblica penicenta, e parve più debole, che seligiolo . L'ultimo erolto gli venne per compiacer Giuditra di Baviera fua feconda moglie , Lodovico , che già dirifi avea gli Stati agli altri ere figli avatt de Etmengarda , volle far gram Principe anche al figlio di Gruditte nore poi col name di Carlo il Calvo . 1 figli del prime letto gli fi ribellarono , Giuditta fu caceiata in un monaftero , egle forroposto di bei muovo alla pubblica penitenza si fdrajo fopra an elireio nel chioftre di San Medardo . Fu detto da Canonifi d'allers , che ficcome un penitente doveva efcludetfi da ogui funsion civile, così Lodovico deveva deporte lo icertro . Il depofe infatti . Ma vinfe alan la natura più force de' fofimi . Lotario ingrato fu abborriro , e gli altri due figli timetton Lodovico ful trono. Egli sempre deboit vacillo fra, Vescovi e Concili. Nuovi diffapori il rimertone in guerra col proprio faugue. Mentre ei martin colle truppe, muore a Magonza nell' 140 spaventato da un ecliffe / Ma veggafi il albeto Genealogico , per cui noi etafcel. fimo le opinioni più fondare,

```
Ledovica il Pio Imperado-
te muore nell' $48 . Sua mo-
                                             detto poi Pia
glie prima Ermengarda . Sua
                                             Italia. Muo-
feconda Giuditta di Barieta .
                                             nell' ste .
                                              d'Italia ac-
                                             rto mell' $18
  Lotario Imperadose
  muore nell' $55 .
Lodovico II Imp.
                        Lotatio fignore Lodos
muore neli'875.
                        della Loiena, di Gei
 Ermengarda moglie Berra moglie di
di Bosone Duea di Teobaldo prima,
Lombardia poi Re di
                    da eui Ugo Re
Borgogna e Provenza d' Italia , poi
                    d' Adalberto di
Lodovico III, Imp.
                    Toscana da eni
nel 911 Prefo ed ac-
ciccato da Berenga-
rio nel 901,
                                         Guide
                       Lambetto
                                         nelli
                                         dote onone
```

Lamb

and the state of t

contraddizione degli ttorici, le riuoluzion fubitante, le corone or date or tolte da Papt, alcuni Re d'Iralia, che poi altro non erano che Governatori pe' veri Sovtani loro genitori o zii, fon tutte cagioni di tenebre in quell'epoca,

Ma per c'o', che spetti all'Italia dopo la depofizione di Carlo il grosso, bassi, supere, che su la
certata da molti. Berengario su il primo, lo cacciatono Guido di Toscana e Lamberto suo figlio, ma
ritorno più fiero; Luigi il III. dopo averso superato
cadde di lui priginniere. Comparve possi un Rodollo di Borgogna, che sparve innanzi ad Ugo di
Provenza, ma questi non piote poi reggere contro
Berengario II. A tanti mali si congiunere pure giu
scandali silula sede Poninicale. La celebre Maroxia,
Sergio, Formoso, Teodora, Giovanni X, XI, XII.,
e la scisso di Propone e cost troppo
e la scisso di prosone cost troppo

anche note.

Noi però farem quì cenno velocemente di ciò, che spetti a Comaschi. A Perideo (a) successor nel Vescovato di Leone, qual Perideo morì cettamente prima dell' 342, subento Amalrico nato d'illustre schiatta, il qual reggeva insieme (3) la badia di Bo-

<sup>(1)</sup> Giovanni Vill, colla fina accondificaniena, regio Forto è la forgente forfe della favola della Pape a Giovanna, Salivo colni al Partnarcaro di Collantinepoli fu l'aurore del lattuofo difidio finili Chiefa larina e la greca. Il fuo precedo fu l'aggiusta di actiolici fatta al limbolo El Filiager procedir : puelo notro del pane Euverifico fensa lievato, e il ciabrit d'uova mella quadragetima. Mosì nell'apa del montro del popocita.

<sup>(</sup>a) Il Marchese Rovelli nel T. a. della Statia di Como a ppi, sq. divolgò una iferizione, che concera Feradeo. Ella fu tratta da un nanoferitto, ma l'ordine delle lettere e dei veti non fa combina colla lapada. Quefa eta gia la menfa dell'alvar anggiore nella Chicià dell'Afeenfoure, ed ora ferve alla cucian de FF. Minimi. Non fi foopouw ora nel faffa altre lettere tolevan initiatal dei vetfa, obocache recedo fia lodro di pietà nell'epitano, eredeten, che il marimo foffe locato full'alvare foiranta per uffat d'una gierta già l'avotata.

<sup>(3)</sup> Il facceffore Amalrico fa fratello di Leone Conte, como

bio, e cun altri prelati accompagno a Roma Lodosico II., come parra Anaffafio nella vita di Sergio II. Quetto Principe a lui grato il rimunero con due (1) privilegi nell' \$52, ed 851. Mori Amalrico fulla tine delle 86., e troviamo dopo lui fatto Velcovo Angilberto: Egli affiftette alla dieta del regno in Pavia per l'elezion di Carlo il Calvo in Re d'Italia nell' 876 (2). Quando moriffe Angilberto, egli è incerto, ma non pote producre i fuoi glorni (3) oltre

1.0. 101 0.31 od we lot. feorgefi preffo Muratori . Ant, Ital. Differt, 73, Vol. 6. Col. 1015 to fieflo Muratori nella differtas. LXXI, pubblico un privilegio dl Lotario dell' sar, col quale fi confermano i posteffi del mona-Acro di Robio ,'e vi fi nomina Amalrico Vescovo infieme di Como 10760

( ... (1) Lodovico col ptimo riconeede al Vescovo il drieto' d' una pelchiera diftrutta ai giorni di Pipino Re, col secondo fi efentuano a dipendente della Chiefa Comeufe da ogni pubblica gravez/a e dal fervicio militare fingolarmente da quello delle pubbliche guardie. Pofiono vedetfi prefio Tatri nella Decade I., ma per gli anni ti confules il T. a. del Marchefe; Rovelly a pag, 56. Vedi l'epitafio d'Amalrico , Bened, Jovil Hif. Patr. pag, 167 , Elifteva in gran saffo nella Chiela di S. Abondio . Amatrico vi è detto Francigena Vi e notara la di lur morte all' anno DCCCLX, doppo anni XI, d' Epilcopato . Non è conciliabile l'anno fegnato nella lapida con quello dat Muretori citato negli Annalt d'Italia atl' anno 161 , nel qual anno Ludavico II, Imp. concesse un terzo privilegio ad Amaltico colla data di Marengo . Siccome l'iferizione nella pietra sepoicrale fembta composta dal Vescovo istesso, così la data della di lui morte vi fara ftata poffa forfe qualche tempo dopo, e quiudi è verifimile lo sbaglio dell'anno, ma come conciliar poi gli undici anni di vescovado col diploma, che già Vescovo nomina Amelrico nell' 142 ? Tutto è bujo , e dopo grandi ricerche fu fatti d' alcuni fecoli acctelcefi il bujo .

(2) Muratori , Ant, Iral, differ, 3., Vol. 1, Col. 79, e Script, Rerum Italicar, T. 1, p. 1, col, 150,

(1) Il Tatti ne' suoi Annali sagri di Como ebbe la smania di volet fiffar gli anni preciti dell' ingreffo e della morte de' nofirs Velcovi . Quindi la di lui cronologia perca affai volte . Convien contentarfi di arguirne i loto tempi dai Privilegi det Re e degle Imperadori , e puo effer gloria noftra , che motti di quefti d plomi fervirous al gran Muratori pet guida a fillar epoche nei fuor Annali Italiani , e niun vero dotto può badare al Quadrio , if quale nelle fue differenziont fulla Valtellina oso tradurli per l' 897 meutre pet, lo meno in tal anno cera già patto ineffro Liutuardo dal clero bramato e dal popolo A lui pure diè Lodovico III. nel 900 la carica (1) di cancellière fupremo poi la badia della (2) Coronata preffo l'Adda. Gualberro fuccione di Liutuardo ci vien ranjmentato in un privilegio, di Berengario (3) del 911. Egli con ino relitimeno del 914 dono, ciuque poderi alla Chiefa di S. Profete e 10 (4) foo priamo Comalco. Celso di vivere due apui dopo, e monto alla fede nottra Liupuardo II., posì ficto II.

int large in trait I me redam falli e suppofti . I fogni di quello scrittore fon troppo neti . petche noi ci prendiamo ad occhi aperti i di lui racconti . Non condira / chet Plinic mel 1, XVI C, 19, tella Storia Naturale narrei . che Tiberio fecesse venire in Roma animalio dutta Renen ; po evi Hinio non parla che di larici . dira puge alla pagina feguente , che Cla 19. del T. 17, cho Ilipio lodo al lib. 2 C. tog. i Pelei Gobbi, e che fi traggan dall'Adda, quando il Matrioli ivi bicato (dal Quadrio parlat foltanto de Gobby offin Borattili del Tago di Como fenta citar Plinio Ma de quefte fcorrerie unica , the supetmetriamo ful Quadrio, rileviamo anche ,con qual fede ei fotiagga a Como la Valtellina , la quale fu territorio fena alcun dubbio di quella Città , come molti documenti irrefragabili il-domoftrano. Del refto tornando al Velcovo noftro Angilberto tiflettafi dimoffrarfi da una lettera del Papa Stefano a Gualberto Patriarca d'Acquileja, che Liuruardo gli era lucceduro nell' Episcopato per lo meno nell' 1897 . Vedafi il de Rubeis . Monum, Eccl. Aguil. C. 117. , c Rovelll 'p. 18. 7. 1.

(1) Vedi Muratori Annali d'Italia T. V. anno por p. 243. (2) Ivi Muratori La Badia fu fondata dal Re Longobardo Cuniperto, onde tanto più è decifo il luogo della battaglia con

"Alachi', di cui favellammo nel C.IV. a pag. 19.

(3) Vedilo prefio il Tarti nel registro delle Serieture del T : a pag. 749 Vich concesta al Vescovo di tenere un mercaco menduale, el guderne l'ecloner e le curreture, specie di gaberta sull'introduzione e vendirà delle merci.

(4) Vedaß prefis il suddetto Tatti." Il effo tettimento Ugsimanora il Veforoo d'aver abbarcatat. Il legge tomant, Durava viva ancora in que rempi la moda d'eraferei l'a tegge, colla qual voleva caltem vivere, cioè Komana, Longobarda, 'Salice o France voltanta il Tatin volto Carfo Migho. Dustin refimento ci fvèla moltre, che il chiefa hofira miggiore, fone allera la maffeca di S. Fedele, detra l'Ilora di S. Emfonio.

nominato anche da Luitprando florico contemporaneo al C. X. del libro III. Sappiam foltanto di Pierro', che fosse ei fratello di Razza morlie di Gilberto Duca del facro palazzo, e figlio 'd' un Gualberto potente giudice in Pavia, il qual congiurò invan contro Ugone Re. Fu Pietro II. Vescovo imberbe e' molle ,' e spinto dall' aura di corre a prefieder mitrato in una città detta a que giorni da

Luitprando ricchiffima (1).

Convien però dire, che quefta città noffra e questa sede soffrieler non poco ne' vari ruvelci. che conturbaron l' Italia in quel torno. Vediam, che Azzone Vescovo nostro XXXVIII. ridotto a povertà iusiem col suo clero ottiene nel 037 dai Re Ugone e Lotario (2) a cotidiano flipendio qual dono auovo le chiuse e il ponte di Chiavenna co' lor regi diritti. Oltre i danni, che ne recarono forfe le guerre fra vari pretendenti all' Italico toglio, fenza dubbio ne furopo d'aspra royina le varie irruzioni degli (2) Ungheri; che dalla preda ilimolati piombaron più volte anche fulla Lombardia.

pag .45, nota 1.

c Lotatio erano in Como.

(5) Queft: genti fesoci escite digli fiagni del Tanai, peritifiame nel fattate avean, donara la Pannonia. Pel Findi inondaton
la prima volta l'Irlia intotno al 200, poi nel 206, devastatono la Lombardia, com: narrano Sicardo e Dandolo registrato fra gle scrittori delle cofe Italiche . Di bel nuovo poi allettati dalla pre. da ne invafero nel eis. 921, 922, 924.

<sup>(1)</sup> Luitprando lib. III. C. X. ferive = Cumis ditifimo in loco = Era già invalfo l'afo barbaro di appellat Cumino il Vefcovo Comenfe, e Cuma Como, Quindi pun fcorgerfi tanto più facile quello sbaglio nelle pittole di Cicerone , che avvertimino nel C. VI.

<sup>(2)</sup> Tatti . T. 1. Nel Regiftro delle ferierure a pag. 708 . Anche il Muratori il cita negli Annali Italiani all' anno 917. T. V. p. 338 . Quantunque aveffe già goduto di tai dititti la Chiefa Comeule, chi sa , ch' Ella non fofe fpogliata da Cercugario I, in vendetta della di lui propentione per Lodovico III., il quale avea innalizato il Vescovo noftro Liutnardo alla dignità d'Arcicancelliere , carica ragguarderoliffima , come afferma anche il Muratori in altro foggetto al T. V. Annalt d'Italia pag, 404, I due Re Ugone

Porfe vacante per qualche tempo refto anche pertanto la vefcovil nottra fede, mentre fappiamo, che Berengario Il. per avere la rocca (1) di Formigara promife nel 1945 ad Adelardo cherico, cheu'era cuitode ; la mitra noftra; ebbela però in vece Gualdone per le istanze di Manatse Arcivescovo di Milano. Luitprando cel rappresenta devastator del contado, e fabbro, di mali immenti nella fua (a) diocefi. Arron Velcovo di Vercelli cel dipinge (3) anche ingrato verto il Re fuo benefattore. O Gualdon però fu lacerato troppo dalla ftoria, o cangiò almepo coftume in fequito, giacene presso lui verso il 914 veggiamo ricoveratoli il bravo (4) Vescevo Veronese Ratterio . L'indol però guerriera di Gualdon nottro fi minimenne ognora, e le nel ofo recoffi co' Legari Apottolici in Germania per invitar Otton- al regno d'Italia, nel 964 ttrinfe egli stesso d'affedio l' Ifola nostra Comacina .

Ne vuol qui ommetterfi la cattività dell'Imperadrice Adelaide fra noi accaduta (5) nel 951. Questa degna Principella vedova di Lotario Re, figlia di

<sup>(1)</sup> Formigers tantello allura impurtante era ful cammino di Valvenolta venendo in Italia, Adelardo fu poi fatto invece Vefcovo di Reggio, ed anche egli divenuto nemico a Berengario ricoverò Adela-de.

<sup>(2)</sup> Quetto Vefcovo in corazza diferrava le vigne, scorzo gli alberi, probabilmente gli ulivi, acciecò molte persone. Vedi Lureprando lib. 3. C. 12, 23.

<sup>(3)</sup> Tatti . T. 2, p. 802, Luc. d'Acheri in Spicileg, T. VIII. Muratoti . Annalt d' Italia . T. V. all' anno 959,

<sup>(4)</sup> Rattetio flesso nel dice nella vita di 5. Ursmaro de lui feritta in Como, e raccolta dal Mabillon negli atti de' SS, Benedetgini al secolo 111. P. I.

<sup>(5)</sup> Il Browero riferifee l'Idenzion pofta nella Cattedrale di Treveri, in effa legged = XII Kel, Anii copte et deliberii Imperitris Comit a Breseguia Rege XIII, Kul, joptembris tibera wir com Domasus. Cosi paire l'Annalillà Safone, è Dirmato plu antico ancora nella Cronica al lib. 2 Donisone la fece prigion fol Henato, ma o la cattività fu doppa, o overo etra Donisone. Forfe Bresagrio tratolla così, petchè nego di sposare il di lui rigito Adebbito.

Rodolfo di Borgogna, divenne poi moglie d'Ortone 1., e fu posta nel catalogo dei fanti. Ella ej

rivide poi in più lieto Itato.

Ma già siam giunti ai confini, che chiuder devono quello capo. Non ci refta, che di donare un rapido iguardo per meglio chiaritae della condizion nostra in quest' epoca . Quanto agli studi basti sapere . che anche i maggior notri intorno all' 829 dovevan recatti a Pavia per uditvi maefito l'Irlandese (1) monaco Dungallo, preliedeva nell' \$80 al governo noitro politico Eriberto colla dignità (2) di Gastaldio ne, l'agricoltura dovette pure effere in onore, le rante querele si fecero sul difertamento fattone da Gualdone; non puoili pur credere, che l'arte archittettonica, qual però la permettevano i lecoli, foile abbandonata fra noi, giacchè vediamo chiamati i Lombardi nel 1006 per editicare il tempio di Monte Catino (2). Il Codice Nouantolano poi pubblicato dal Tirabotchi ci fa vedere (4), che uell'805 in Galliano (5) terra allora del nostro territorio non lungi dal popolofo borgo di (6) Capturio fi fabbricavano egregiamente strumenti di ferro e d'acciaio. Le do-

<sup>(1)</sup> Egli è l'autor d'un trattato a favot delle fagre immagini contro Claudio Vescovo di Torino. Fu chamato in Francia da Carlomagno. A lui doverte spiegare due essissi del sole accadure nell'111, Deh quale scienta di que giorni.

<sup>(4)</sup> I Gafaidi o Gafaidioni erano resi Miniferi nelle cirtà in juogo del Conre, Abbanché Malino aveife il fuo Conre com gunfiliazione ampliata a più cirtà, Como avvez il fuo speciale Gafaido, V. erano anche i Conta Laurali, i Gafaidio, i Verconari, gli scullaffei, i Conrenari, ed altre massare, darem, di preferri, vedi il Plateiro cirato da Muratori. Artia, Ind., T.V. Differ, 70,

<sup>(1)</sup> Leone Marijeano nella Ctonaca lib. 111, C. 28.

<sup>(4)</sup> Storia della Balia di Nonantoia, T. 2. p. 30. e pag. 70. (5) on esse più di quela terra altra cosa, che un tempio antico, che gli eruditi vanno a veder volontieri. Dicesi però tuzto il vasso Distretto Pieve di Galliano.

<sup>(4)</sup> Paolo Giovio nella vita d'Oron Visconti crede, che avi venificto ad abitate gli anischi Canturigi, ed ha favorevoie Strabone, che li colloca in gacfe e colli di vigne.

vitie nostre grandi attestates da Liutgrando l'erittore contemporaneo intonno alla metà del secoto X. dimonitrano, che (1) la coltura de' fondi, e le manifatture norifiero preso noi.

## CAPO VIII.

## PARTE L (\*)

Profieguest, sulle vicende nostre da Re di Germania

L Vescovo nostro Gualdone riusci finalmente ad esser sicuro, quando Otton I, figlio d'Enrico (2) l' Uerellatore dopo varie calate (3) in Italia vi stabi-

(1) Otron da Frifinga fiell' Opera De Gefir Friderici lib. 1. C. 13. efalta il fioficio grano, olio, vino, catagne.

(\*) Petchè il titole di quefto Capo iton vostifonda a quello fimparo nell'Indice, e perhè fissi il Capo partire in due fezioni, portà redetto il leggitore nella nora preceduta da un afterifeo, ed apposta al ittolo della Parre Seconda di questo C. VIII

(1) Si vuol, che quebe Arrigo Dues di Saffonia difendedire del celebre Vichindo, che più vote finglici Saffoni contro Carlopiagos. Il finguanome d'Ucceltrore, gli venne e pri l'amor fuo alla caccia, e perchia nell'accio, che gli faten receite le novelle del diso inagliamento, a Re di Germania, impregenzia in tair faitieve, Dopo un memziali governo mori acci pet pet di facedetre

tantefte Otton 1.

<sup>(</sup>a) Ortome era gilt mattre d'idètade nel pra, e questa Francipela vodore di Lotario Reg Il fautrio 10 fectivo d'Italia, Ortone mittade leta noi con triuppe Lodolfo ligito fuo nérogli dalla moi con triuppe Lodolfo ligito fuo nérogli dalla moi goli pristal. Editara poa qui fied? venne ento fedi. anno gar fingendo di fat un viaggio di divisione a Romat. Pava gli aperfe porte. Berengano ke non feppe fra l'itario, che fiaratti, in in antello. Ma Ortone, cui premera la fas gramma, vi trovintà, ca ma figlio giurnomo ad Ortone di tener da lui il regno como un faudo, L'abino del porte li refe odiofa agli Iralian, e folicciostili lo les cadatas.

bili fuo il regues invitatovi da Giovanni XII. (1). col qual vi fu poi nimicizia acerbilima. Il giovià Pontetice : per, liberatil de Berengagio ed Adalberto regi, che il premean da presso i elebisce la corona di Carlomagno ad Ottone, la cui faviezza risplendeva fra le vittorie in Germania . Il lutinghiero invito accadde nel 960, The foli foront i Pontifici legati . che il cuor tentaifer d'Onone, ma Gualdon nofiro (2). l' Arcivescovo di Milano Gualberto, e con molti Conti, Muschett, e Vetcovi anche Oberto Marchefe , che tienf l'afcendente dell' Ettente profapia . L' implorato Re, dopo aver afficutati la filocollinge Germanica ad Otton II, tuo figlio, per l'Alpi Ginlie nel o61, scese in Italia, e Berengario fu tosto perduro. Nel fulleguente auno recetton in Roma Oftone vi ottien dal Papa fealle populari acclamazioni la corona Imperiale . Tardi però avvedendofi Ginyanui XII., che Ocone diminuivagli la fua autorità, ti racconcia con Adalberto per cacciare-i Tedefchi. follecita gli Ungheri a fare una irruzione in Lamagna: ma rirornato in Roma Otrope alla vendetra . fugge Giovanni, e gli viene in un Concilio incrogato Leone VIII. Appena però da Cesare abbandonoifi Roma, que cittadini riapriron le porte a Giovagni; il quale in un altro concllio fcomunicò l'Imperature e it suo Papa ; ma colla di lui morte Otton trionfo di bel nuovo, febbene ancor fotto il di

<sup>(1)</sup> Devene Jaşa d'anni XIX., Fa egli il primo, che-cangsaffei in nome prendudrà it sira. En nominavadi Ottavimo, Il d. luci padre Alberico col rango di partizio fu sovamo in Roma. Otta-vimo, pare il volle effere, e il fia , e quindo gli riuste postage, volle inco di falir fella carcetra di S. Pietro. Fu di coloro; che di dispondarono, e mori po onel 544.

<sup>(1)</sup> Il continuture di Arginone e l'Annaiche sufone ferione de Vetteriure climi viccopi poper l'alicionemis, e l'ustre c'aminone Epifopui di Grettei Marchio Recognium facientes in sania Reçen actous é de l'evilient pour omner desille chinice de Epitopi lieris um aux digetts; us ad sociétéepodos voolis, central pojeunt.

lui figlio i Romani aspirassero sempre alla libertà.

Ma questi fatti noi abbiam toccati di suga, e il nostro istituto a più brevi consini ne stringe. Di Ottone 1, che mori gloriolo nel 923, cirammo nel C. IV. un diploma del 962 a favore (1) degli l'olani, e fappiamo pure, che nel 966 sin qui rea noi nel suo cirono (2) dalla Germania. ed in tale occasione arrestosi da Cestra quell' Udone nella Rezia, che machinava insidie al pattor nostro Gualdone.

Il di lui fucceffore nella Vescovil sede Adelgitio non ci vien rammentorito per alcun documento prima del 9.8. Allora Ortone II. concedette a lui (3) molte immunità dai regj diritti, il teloneo ne' mercari di Lugano e di Como, vari domini di pesche ed alcun difretto nel contado (a) pure di Lecco.

Già dal 990 (5) Pietro III. ne reggeva, ed a questo Vescovo ru liberale non solo Ottón III. nel 999(5),

<sup>(1)</sup> Yengono dispensati dal mutisare, dall'albergo de' foldati, e da pedaggi, e gabelle, Solo refece imbarassaure il vederli affediari due anni dopo da Gualdon Yefeovo, ma forfe sotro il nome d'Ifolani nel privilegio denno iniendeza gli abitatoti della Piere, e non della rocea.

<sup>(</sup>a) Annalista Sano apud Eccard, e il Continuator di Reginone

<sup>(</sup>i) Quedo documento vien detro piagato da Maratoti, ma il Conte Guilin melle Memorie di Milano P., a, lib. 4, pag. 166 til diefe anche contro le cenfare del P. Abate Godefitido. L'anno 1777 della dara d'efo è l'anno Fisino utato pute in Lombardia, che cortifiponde al 1976 Puo vederá nel Tatti al T. a. p. 818. Vedafi pute il Rovelli T. a. p. 818.

<sup>(4)</sup> Seconte le concessioni il facerano d'ordinario dentra il circuito del territorio, così sembra, che Lecco allora potesse esse nostro. Il Conte Giulini ?, 3, 1, 18, 19, 194,, rammenta al 175, Lecco eterro in Contado Rurale, Forse quel Contado allora racante su dato al Vescovo.

<sup>(5)</sup> Mabillon, Annal, Ord, S. Benedicki, T. IV. p. 69, lib. 50, Era Pierro III. d'illurer schiarra, frarello di Cumiberto Conte, e sio del Conte di Pavia.

<sup>(6)</sup> Rovelli T. 2. p. 99. 91. Ostone Ill. fu Re XIX. anni. Impeladore per fei, mori affai giovane nel 1001 d'anni 13. Si vuole, che ioste avveiențato da un pajo di guanți datigii dalle vedova di

m ben anehr ornollo di vari (i) privilegi Ardoino fatto re d'Italia (t) e presito ambedue il nostro Pietro softenne: la dignità (t) di cancelliere, ne vuol tacersi; che siu pute egli un de padri, che nosto Gregorio V. nel 1998 anatematizzarona Roberto riglio d'Ugo (4) Capeto, e Re di Francia per ile nozte da quel Mouarca contratte colla parener lua Berta,

Ardoino però, che alla morre d'Ortone il III, eppe approfiitare dello fdegno italiano contro il dominio tedefco, e falir quindi nel 1002 dal marchesato d'Ivrea al regno d'Italia, nimici potenti il feco totto degli fletif fuoi favorevoli. Quindi dal loglio di Germania fu invitato al nottro Artigo il fecondo frai Re, il primo fra Cefari, detto anche il fanto. Spedi pertanto follecitamente Artigo verlo l'Adige il Duca della Carinzia, ma riufcì ad Ardoino di romper le truppe. Alemane. Soltanto nel 1004, calando

Crefienzio , ma i veleni ne' fiori , nelle lettere , ne' guanti , i veleni colle polvese de' diamanti pefir trovano molti increduli .

<sup>(1)</sup> Vedsif perfio. Tarti al T. 2. della page 117: alla 217.
(2) Egti gia figlia di Doddone. Marchele di Vrea. Il Sigo e nio al principio del libro VIII, de Repne statica fetive 

più illufret anno regni imperispia situlita de ateror runjur efetianitati pro infigia anni magnitusina excepte ferbant, ut tivus regnan.

tlitta pro linfia animi magnitusiime accede ferchant, su trisus regnam-(fun Othaniss), mutta pro antiquo docore respetado movement, fic. Hentico, Casardo, 6 Henrico II, foliade terum pasicatibus profuse un upum quicequate Othanis morte competent profusus repeate de recoperando regno in Lombardia tumulus remensus. Eus, initium als Ardeiso.

<sup>(</sup>i) Sougefi ral dignità in lui pel privilegia accordaro al Mossière di Farifi nel gos di recipiui imperadince madre d'Otton III, Effo è cirato dal Mabilion . Annal. Ord. S. Bond. T. IV. I. 50., 15. v. t fon molet altri diplonu, che accenano in lierto tal rango, e finalmente anche fotto Ardonno lo conferro , come appare da privilegi di quei Re l'alloc traferriti dal Tarti.

<sup>(4)</sup> Comme.carmo a ferofeiar le feomuniche, Roberto fi difigiunte dialia mogles peria, Egli è il fecomo R edi quella fitrpe, di cui vodemmo nel 1792 cader ful paleo en harigi il difeendenze lugi. Roberto ebbe il buono fenofo di rifutuare l'offercogli tegno d'Italia, il frincipi Alemanna rovinaziono per due fecoli e noi ed i loto Tedefehi col voder effer fostanti nel due fatti.

in Italia Arrigo fteffo, caddero le speranze d'Atdoino. Il nuovo Re ebbe senza contrasto la corona le Pavia col suffregio de Principi ai 15 Maggio, e fra quelli, che dietono il voto, fuvi il (1) Vescovo di Como.

Noi crediam pertanto già morto Pietro III, didium nel infelice Ardoino, e tanto più, perchè vediam nel infleguente mefe rinnovarfi al di lui fuccellore Everardo (2) dal pio Arrigo i diplomi d'Ardoino, e poficia gli fu donata (3) metà del Vilconrado di Valtellina.

Nel 1010 Alberico Capellano d'Enrico Re venne sostituito al defunto Everardo (4). Devesi a lui la sondazione della Badia (5) di S. Abondio, e

<sup>(1)</sup> Mutatori . Antig. Ital. Differt 38, Vol. 3. Col. 618. (2) Vedansi presso Tatts T. 2. p. 824, 825.

<sup>(3)</sup> Presso al medesimo . Pag. \$27.

<sup>(</sup>i) Di ciò nè allequa S. Pier Damiano nella vita di S. Odilone, e puodi redetta-prefio il Sauto in Gennajo. In elfà vita leggam anche, che Albetico fosse prefente ad un prodigio operato dal fanno Abise Ocione, da cui rivocosi alla prefina i agreraza un vaso di verro infrancosi da mirabil lavoro. Checche ne sia del vordigio, del quali il Damiano abbonda, testroto mento nel 1971, ñon o antrat, che Berta doma di Robetto Re da Franca patrotte un mostro colle sampe dece del Sauto del Franca patrotte un mostro colle sampe dece dell' popular accessiona d'Avit, la considera d'a minutara ad Odsiene insieme col Vescovo di Totino Landolfe

può vedersi nell'arro di quella, a qual mondana grandezza foster labiti i prelati nostri, mentre vi è nominato il lor Vicedomino, gli Avvocati, i Vastalli, i Gastaldi. Ella era già invalsa molto la costumanza d'arricchire le Chiese, e crebbe ancora per la pietà d'Arrico.

Egli coronato Augusto nel 1013 da Benedatto VIII, e promeila (1) fedeità ai Papi ritornossene in Germania. Ma l'inquieto suo competitore Ardoin Re approfittaudos della di lui atlenza ripiglia forze, ed infuria contro coloro. che aveano abbandonato. Vercelli è presa, assediata Novara, ed invaso anche (2) il territorio Comesse. Nos sembra però, che la città nostra cadesse (3) in di lui mano. Egli

livi un perte Crelinile. Nella fententa, che Papa Adriano portòcontro Fosto nel IX. Secolo dopo la di la fortofensione e quella del Patriarca Ignatio vi son quelle di parechi Crelinali vale adire perte d'aisono della Chejri di Bona; Vuolsi, che tal nome veosse loro dallo stabilirite institulatti ad una Chiefa specialmente. Divenne poi col cempo un nome di grandesta escicliafica, il cappel rosso si nella disconsidadi del mante del presidente del d'Eminenza sotto Urbano VIII, nel 1459, A nostri giorni, e qui fra noi questa spiegazione portebbe sembera inattie, quando per la moda d'initar qualche vocabolo della veneranda assistiti vanne costume di dire prer incedinato, Ma ciò che mi resta d'offerrare en queda fondazione d'Alberico, si è, che vi si legge pur fortofettiro Reiberto prete di S. Casposto e machro di fusule, e fenule a que' giorne tran la traza, costa.

(1) Anche' il Condillic nella fua opera Courr d'Etude T. IX. C. 7. p. 146, il confellà . Le due Podelà già da gran tempo lottarano infeme, or lo secerzo premez la raza, oi quefta quello, Ma la gran lite feoppio più atdente fotto al VIII, Gregorio, et rinovellossi ficto fottore Datparolla, Anche all'Articolo Henri del nuovo Pittionnaire l'iforique, fatto da una focietà di letterazi f'ul leggono le parolle di Enedetro VIII, all'Imperabole;

(3) Diemar, Chron. lib, VII. p. 184, ed Aenolfo. Hist. Mediat. lib. 1. C. e6. letive Aidoinus iuxta posse ultionem exorect in per-Ados, Siguidem posea Vaccellensum urbem coopit, Nevariam obse-

dit , Cumas invagit .

(1) O non su preso Como dal Re Adronto, o liberost softo, e riconobbe Enrico, come appare da una carta di serrenibre nel coit, conservata atil'Archivio del Capitolo d' Hola, che porta

I was a second

forprefo poi dal languore d'una malattia morì nel

sois monaco nel chiostro di Fruttuaria.

Frattanto le città lombarde, e i gran vafalli, che dovevano pure accarrezzafi dai forrani, cui più la pompa e il nome, che non il potere ruccava del Principaro, cominciano a fomenuar fenfi d'indipendenza. L'efempio di Venezia libera agitava i popoli italici. Pifan, Genovefi, Firentini s'alzan non iolo alla gloria di repubblicani, ma ben anche di conquifiarori, e la lor potenua formoffi colle ricchezze del commercio. Sebben vediamo ancora i Lombardi far guerre da fe, ed Arnolfo ci narra l'affedio d'Affi fatto da Milanefi fotto il loto Arcivefcovo. Donizon pure nella vita della celebre Contettà Matilde fa menzione del lombardo efectio, che mosse contro il di lui padre Bonifazio Marchese.

aririgo frattanto, che tutta ebbe l'inclinazione (1) per tacchiuderfi in un chioftro, diè fine a fiuol giorni nel 1024, e ricominciarono le turboleuze ful nuovo fignore. I Lombardi ondeggiavano nela feelta, perchè amavano meglio un primate della nazione che non un Monarca. Ma l'Arcivescovo di Milano Eribetto (2) recasi a Costanza nel 1025, e di oi offre a Cortando (2) Duca di Franconia eletro Re

fegnato l' anno primo del di lui imperio. Alcuni però anche fie non non futeno del partito d'Arrigo, mentre fappiamo, chi da lui efigliari in Germania con alquanti mulancha dier principo all'ordone degli Umiliati, di cui farem cenno in fegunto. Vedaŭ Tirabochi Vol. r. Differ. i

<sup>(</sup>t) Riccardo Abare di Verdun ne lo sconsiglio, e. gli diè if memorabil patere di regger l'Impero datogli da Dio pel ben dello Stato.

<sup>1)</sup> Ouefl Eribetto era nativo d'Intimiano tetra polla quattro miglia lungi da Como. Egli vievex con una pompa rate. Ebbe ful facto palso la corazza guertefea più volte. Arnolfo Hidj. Medioi. lib. a. C. r. dite. che anddre ggi folio controi a volte de frimati Italiani ad invita' Corrado, ma Wippone nella vita di quel Re anomina il conferio degli Ottimati.

<sup>(3)</sup> Motto fenta prole Artigo il Santo, Corrado detto il Salice venne eletto Re di Germania, Difecudeva egla per via materni dall'Imperadore Ottone.

di Germania l'italiana corona, e nell'anno segnente gliela impon sul capo egli stesso nell'Ambrosiana Bassica.

Convien dire, che il Vescovo nostro Alberico fosse del partito d'Eriberto, mentre il nuovo Re con quattro (1) diplomi onorollo tantofto, e il quarro d'effi il fè fignore di Val Metolcina . Corrado acconciate le cofe fue con Giovanni X1X, n'ebbe nel 1027 l'imperlat diadema, e tento tutti ognora i mezzi per dilatare l'autorità fua. Ma quell' ifteffo Eriberto, che avealo innalzato, il depresse. Corrado quindi il fe prigione (2). L'accorto Arcivetcovo resi con una cena briachi i custodi fuggistene di bel nuovo in Milano, contro cui motle poicia Corrato invan le sue truppe, e cessò nel 1030 di vivere. Gli fuccedeue il figlio Arrigo detto a cagion della barba il nero. Allor disfipossi il turbine addensato contro Eriberto, il quale in quella occasione inventò la machina del carroccio (3) sì celebre poi nelle italiche guerre . Anzi l'ittesso Ascivescovo recatosi ad lugeleim strinse la pace (4) col nuovo Re.

Del Velcovo nultro Alberico, che da Corrado

J. J. (100)

<sup>(1)</sup> Tatti T. 2, p. 119, 148, Col primo fi ratifica il folito dono delle Chinde 7 potre, Centudo di Chiarenna, col fecondo l'immun.tà delle persone dipendenti dal Vesevo, i Dazi su mercati di Lugano e Como, alcune petche, il Controdo di Lecco, col retro vengono al Vesevo donate alcune case in Pavia tolte si Vesevo di Vicenza.

<sup>(2)</sup> Wippo In Vita Corradi, Arnulph, Hist. Mediel, lib. 2.

<sup>(3)</sup> Era un carro tiraro da molti bnoi Avea un grand' albero in merzo, da cus pendevana due bandiere, Su que'à antenna v'era o la croce, o l'immagne del Crocifillo. Cli flavano intorno 1 pur robutti. Forfe come opna il Conte Vetti, indicava il luogo del Comandante, era il scarro degli ordini, e la cassa militare. Coust fe predevafi il carroccio, la barraglia cara petuta : Terminasa la guerra fi chiudeva nella Cattedrale, Vedanfi gli Annali Iraliani del Miratorii, T. VI, p. 111, c. 446.

<sup>(4)</sup> L'Annaiifta Saffone prefio l'Eccard .

otrenne anche la badia di Breme (1) in Piemonte, narrafi ma motte tingolare. Qualunque però fi foffe, certo egli era paffato fra i più prima del 1021, perché in tal anno veggiam Litigerio di lui fuceffore fondare il capitolo (2) di S. Eutenia d'Hola, e e poco dopo (tabilì pure (3) il monattero di S. Carpororo cell' affento de' preti Cardinali. Litigerio intervenue pure ad una diera couvocara in Pavia dal Re Arrigo (4) nel 1046, e tal anuo è pur molte notavole pè notiri Comatchi, mentre que' mièri cittadini nottrie que' mièri cittadini noltri e que' mièra del altri lombardi che erano fiati nel 1016 rilegari in Lamagna, poterono riparariare (5). Dal vettir for dogliofo con cappe lun-

(z) Vedine l'Atto Preffo il Tatti T. 2, p. 848, e feguenti .

(4) Hermanno Contracto, e l'Annaliffa Saffone

<sup>(1)</sup> Quella ricchifilma balta avea anche tirolo di Matchekino e Connea. I Monaci furon forte digulati d'efter dati in communda ad un Velcovo. Vuolfi, che Alberico l'avelle per patro a danati. Elli imprigeno anche alcuni monaci, Vedafi la Conaca Novalicense. P. 11. T. II. Revem Italicerum p. 770 Vi fi natra, che il Velcovo festio dallo dello San Pietro monifici infelicemente. Chi fa, che un monaco salgnato non facalle quella fangu. nofa mifcherata l'un improversari il nofto Alberico della brama fovecchia di attacchie. L'uomo è veramente loggetto anche alle volontà può contratte, ma ricordiamoci informe, che Alberico è eta fogditato di malti diretti, e molti fonda per durate nel 1011 in Como la balta di Sabopido.

<sup>(3)</sup> Presso il Medesimo, p. 851, Avverri, che v'è accennato il consenso non sol d'opresi e diaconi cardinali, ma ben anche del popolo. S. Carposoro su la prima Carredrale ai rempi de SS. Felice e Provino.

<sup>(</sup>i) Beneditto Govio III. Pare, p. 190, 197, tiene, che l'origine degli Unilizati folic intorno al 1811, c. trotnaffeto nel 1818, and to va anticipata l'origine d'alli, quanto triatdato il tritorno, Natta instite il Giovio, che piefentarili elli all'imparatore colla lor vefa e cappetto biglio, egli il interiogati e. Num rere humilitati effeut... que vez pafeta sellai amma delli... Cerare osi in patriam reclie permifit. usili sucres Gilitera... cundem habitum jujcipere fererunt... Procéente vero tempore dividiffe marchisto fectivumia una demo confituito, echiestem collere cooperunt, a e prime matato habitu felam, quer honefa diction, 6 politum in harmania confituito cienti marchisto fereruntum, au capiti tegumentum cantific colori juferpe-

ghe e dal trarre la vita con molta umilià venne poi il nome a quel celebre ordine, che tante ebbe case fra noi divenute famose e per le opere di pietà e pel

travaglio de' pannilani .

La grazia agli ciuli (1) dal Secondo Arrige concesta su prima della sua partenza dalla Germania; r
Egli soltanto nel 1046 prese in Roma l'imperiale
corona ma sel suo soggiorno d'Italia s'avvide ben
rotto della potenza grande di Bonisazio Marchese di
Toscana e padre della Contessa Matilde, ed ebbe
gelosia della di lui grandezza accresciuta dall'Imperadore Corrade (2). Ne sensa ragione mentre si narra, che un Viscante di Bonisazio in Mantova presenso suo propri cavatili.

Venne dai Romani spedito ad Arrigo nel 1055. Ildebrando (.) suddiacono allora della Chiesa Romana per l'elezione del nuovo Pontence. Venne impertanto assunto al Papato Gebeardo Vescovo d'Ai-

(1) Si avverta, che noi lo nominiano 11, benche aleuni il dicano 111, Ma fiecome Entico l' Ucceliatore non si conta fra Re nostri, ed linperadori, così Enrico il nero dicesi fecondo.

rant. Queft ordine caduro poi nella tilaffarena. Si volle correggere dal S. Cardiona Bottonoco. Sedenatine i frat; una fedi, mentre carva S. Carlo. gli fesgliò una Chioppettata, che non l'oficfe però. Fio V. abol l'ordène nel 1971. Che i principi degli Umiliati fipantaffeto fotto Artigo il Santo, può conflate dagli florici ciarat dal Matchefe Avorelli nel T. 2. p. 101. nora 2. Preflo il medefino pare possono offervatsi la psg. XCVII. delle disterazione, ptelimaria; e le psgine 101 339, e 111, della storita. Egli testi un estalogo de Couvent; , ch' obber fra noi; e ve ne sg. guange taluno sprarato dal Tribabofria. Les instorno a quel'oridine fersific due volumi colla lolita sua cruditione, e che noi pangiamo perdato nello fotto sanno ai, si Giuppo d'asna 61,

<sup>(2)</sup> Vedafi il C, IV. lib. X, delle Rivoluzioni d'Iralia di Carlo Denina. Il dono poi del Visconte di Mantova ei li natte da Donniane nel lib. 1. C. 10 della vita della Contessa Matile. (5) Leo Opticafi lib. 2. C. 19. Questi è quel famoso Ilde-

brando monaco, che governò più Pontchei, ed egli poi ftello il divenue nel 1073 Vedrem fra breve fotto dui la maggior riffa era il Saccidono e l'Impero.

ebiltet col nome di Vittore II., e in quell'anno potre Arrigo diffinite con fuo diploma (1) Bennon nottro Velcovo, je tenne una dieta ne parai (2) di Roccaglia, preilo Pladedza, poi nel feguente titornato in Gertinania mori fralle braccia del fino Vittore (3) raccomandandogli il fuo tiello d'anni cinque.

Frantatio viva e crudele ardeva in Milatoo la contesa fra facerdoti, che pur volevano naver (4) moglie. La fimonia, ed il concubinato erano i due fengli; conteo cui urrava l'eccledattica diciplina. Noi però impplamo, che il cleto nofro guardavafi dal fecondo, mentre chiamotti a Como per diffunpegnare una controvertia quelli (5) Arialdo medefimo, che in Milatoo holliva di zelo contro i, preti dati alte Bozze.

<sup>(1)</sup> Quefto si pud dir l' unico documento, che farelli di Bennone luccessore di Litigerio nostro pell'episcopato. Vedas preso Tarti T. a. p. 1853. Contien le solite conferme degli antichi privilegi.

<sup>(</sup>a) Atnolfo *Uid. Mediol.* lib 3, C. 6, Deven ad Atrigo il fanto la prima convocazione ne prati. Quei di Roncaglia diventer poi celebri.

<sup>(2)</sup> Muratori Annal, Ital, T, VI, p. 174 . Sigonio De Regres Italia lib. 1X, in principio.

<sup>(4)</sup> Vedasi il B. Andrea nella vita di S. Arialdo presso il Puricelli , C. 36, u. 2, -- Su ucciso Arialdo presso il Lago Maggiore nel 1066

<sup>(5)</sup> Il conce Pictro Veril tratta questo punto assa ampiamente nella sua storia di Mistano dalla pagina i ne, alla tat. e il tocca anche prima forto l'annuizont, a pagina 85, 53 avverra, che il chibato Soetodorale carderati in Mistano opinion mova, e come tale denominavasi Prasilie; Quandi venne pui anche il columne di appellare Paratire i tutti quelli, che si credevan acticle, e se ne feecto formicolare in betre gli tenni cumi colli Catari, s'ardipiti e tatti altri. Occa. Ani interra però qui si, di di risterze col presenta in altri. Occa. Ani interra però qui si, di di risterze col presenta in concentrativa del proposito del resultano accominato del colorio proposito del resultano accominato del proposito del resultano per si resultativa del proposito del colorio profono meglio atrendere a fasti situadi, i beni più facilmente andranno a solliero del presenti controli del cardino per solliero del proposito del cardino per solliero del proposito del cardino per si citardini, quando le casche ecclesassiche del genero i non fossero quasi ficuli transitori, ne' fuji.

Ma ben d'altra unta venne a macchiarfi fra breve il facerdozio fra noi col fispetto di morte violenta recata al Vefcovo Bennone. Elettofi infiriti iucceffore al defunro il celebre nottro (1) Rainaldo vennegli pure nel 1002 commelfa dal Sommo Ponteñe Aleftandro II. la caula del prete Guillando, fu cui cadeva l'accuia, come ci viene atteflato da Grazian (a) nel Decreto.

Aguefe Imperadrice vadova credendo, che colla libera elezione d'Aleffandro II. fatta ii. foife offec (3) ai vidiritti del giovinetro iluo Arrigo tolleneva l'Antipapa Cadaloo, uomo rotto di vizi, e però ben voluto anche da più Vefeovi Lombardi i, qualia mavano un Pontefice acconditeendente ai lor cottumi. Ma cadde ben totto l'Antipapa, ed a lei fieffa froi (4) il riglio Arrigo dall'Arcivefcovo di Cologna Annoue. Ella da quefto dispiacere piuria vivamente recossi a Roma, e vi fu della religione amantifina.

Con essa incontrò molta amicizia Rainaldo nostro, quando (3) nel 1063 portossi al Romano Concilio, e

<sup>(1)</sup> Lo eleffero i Canonici, i dodici Capellani offia Curati, della Cierà, e i rre Abart di S. Abbondio, S. Carpotoxo, S. Gieliano.

<sup>(</sup>a) P. a. Caus a p. 5. C. 11. Grassano fu'il compilarore dell'h Cofriculori e delle Decretali, amia a meglio ditra ne fa l'ordanatore, ed cibbe poi la Gia fiarca il tirolo concerdante, de' Canori, dificativati, podesa fu nomanata il Decreto. Nalegado i di les difecti montrolli in effa dottelfimo il Monato Garsiano. E'vero, che v'innetho concili e lettere dei Epoi apoet. le provenienti di liddor, belevatore, unomo del teolo Villa ma Garsiano vi molticoli dell'e di discontine di la concentrata della concentrata d

<sup>(1)</sup> Il contume precedente, a cui fi aggiunsero anche i parti lotto Leone VIII, Papa, ed Otrone I, Ceite, farea, che l'eletion de Pontefici dovelle almeno effere dagli imperadori confermata. E chiaro, quanto di elò poressero abusane i cortegiani,

<sup>(4)</sup> Lamberto Scafnaburgense in Chronico .

<sup>(</sup>t) Papa Aleffaudro II, era Anfelmo da Baggio Milancfe, e conte in sua patria era renuito da Concubinari, fu promofio ab Vefeorado di Lucca, Egli in quefto Sinodo il condanno.

come le belle anime vicendevolmente s'attraggono, divenne pure (1) amantifimo di Rainaldo il Vescovo Cardinale Officnse Pier Damiano.

Frattapto Annone l'Arcivescovo di Colonia scende in Italia per infinuare ad Aleffandro II. i diritti d'Arrigo fulla confermazion del Pontence, ma udito il tuon fermo col qual rispondeagli il Cardinal Ildebrando, contentolli Annone di pregare il Poutetice a giuttificar canonico in una Sinodo il suo efilcamento. V'acconditcele Alessandro, e tennesi pertanto il Concilio di Mantova (2) nel 1067. V'intervenne il nottro Rainaldo, che vi civide il Damiano. A lui già due anni prima recatoli in Germania avea ottenuta Agnese la restituzion dei diritti della Chieia (3) Comenie, e la badia di Breme, ma il di lui Figlio mal secondando e le di lei premure e quella di Aunone infracidiva ne' rei costumi, e fra breve dieffi a vendere i vescovati e le ricene badie, ed anche osò efiger decime da facerdori. Aletfandro II. giovandosi delle turbolenze Sationiche cita Arrigo in Roma, O il Re iprezzò l'intima del Papa, ovvero ella dileguosfi per la di lui morte.

Era pur nel 1072 patiato fra i più il Damiano, avorando il Agrecie Imperadrice col nostro Rainaldo a Monre Catino, Gregorio VII, pattecipò (4) a Desiderio Abate di quel monastero la promozion sua, e gli ingiunse di pregare e l'Imperadrice e il Vescovo d'effergii, come pel prifato, amorevoli.

In Germania però alla corre d'Arrigo molti erano i difcorfi full' elezion di Gregorio, e gli Italiani ancora, che remevan l'indole di lui fevera, li fo-

<sup>(1)</sup> Confia da più lettere di S. Pier Damiano .

<sup>(2)</sup> Rovella Storia di como T. 2, p. 237, Mutaturi Annali Italiani T. VI Anno 1067, p. 215.

<sup>(3)</sup> Tatri T, 2, p 858, 859, reta ambedue i privilegi,
(4) Lumberto Schafnaburg, e Leone Ottiense parlano di quefto soggiorno d'Agnese, Gregorio VII, poi Epif. 3, lib. 1, parla
di Rannaldo.

mentavano. Il Pomefice fedò però la procella con accorto offequio, ed Arrigo quindi (1) confermollo.

Nel fegirette anno fu da Gregorio ipedita al Re ad i lui madre Aguele accompagnata (2) dai Vescovit Rainaldo di Como, Gherardo d'Olita, Uberto di Pickeltrina e da quello di Coira. I Legati ben accolti in Nutemberga ottennero, che fodfer cacciani alcuni cortigiani incorti nell' anatema, molte buone parole e poco altro. Il Re fempre appigliavani pegaglo, diiguitava i Principi, profeguiva contro i Baffoui una guerra feroce, e invan Gregorio officarrafirper mediantre. Egli fratatanto tenuto in Roma un concilio fuluino la fimonia, e nel fuffeguente anno tora ragunatone un altro proibi fotto pena dicomunica le invettiture, che davanfi dai Monarchi agli ecclefiattici (3) porgendo loro il patlorale e l'anfello.

Arrigo sempre più involto nella guerra Sassonica non se tiulle prime quereta alcuna del decreto Papale, ma uscitione vistorioso comiaciò tosto ad astettarne il disprezzo. Cincio figlio di Stefano già prefetto di Roma per decondate Arrigo s' indusse al delitto fagrilego d'assalire il Papa, mentre celebrava di notte la messa del S. Natale, e il trassiprigione in una sua torre, ma il popolo idegnato

corte rantollo a liberarlo (4).

Il Re fconfigliato tenuta frattanto una dieta in Vormazia, cui pure concortero d'ogni banda i prelati di vita fcorretta, oso far deporte Gregorio VII.

<sup>(1)</sup> Muzarori T. Citaro. Anno 1073, p. 235.

(2) V. il Cardinal d'Aragona vita di Gregorio nella Raccolta
Seriptores Krum Italicarum, Bettoldo Collanziefe, e Lambetto
Scalmabriggife, Gregorio VII, lib. 1, Epifl. 20. Dimafta l'idea
d'invista Ranaldo ad Attrip

<sup>(3)</sup> V' ha, chi serisse esser ben indifferente cosa, che i Principi inwestissero gli Ecclesistici de feudi o de fondi col pustorale e l'anfello, ovvero collo scettro. Ognun però, che non abbia studio di parti, puo rester l'abuso facile.

<sup>(4)</sup> Nel tors, Lamberto Scafnab, e Paolo Bentiedenfe .

Egli allora rotta-ogai mifura-d'accomodamento (1) dichiaro fromusicato il Re, erficiole i di Jui fuddidiri dal ginramento. Le opinioni allor regnanzi ful mondo, e le nimicizie, che s'era procurate il Monarca, il riduttero al cattivo partito, e d'ogni parte s'uggendogli, dalle mani lo ficettro fi rifolfe nel verno, più fitto di, valtear, le alpi, ed implorar la clementa del Poureice, che -trovavafi allora colla favorevol fua Conrella Matilde, nel, enfello (2), enollà. Dovette Arrigo per tre giorni a piè sudi e in abito di penitenene aggiraria nel copsili del callello (2), e inailmente, ammello dal Papa venne profesiolo dalla fromunica col patto, che l'affare del regno fosferimento alla dicta d'Augusta.

Appena pero "che P milliazione d'Artigo fu pintela in Lombardia, trattotti di durrogaggii li figlio Corrado. Egli pentitoti delle sue promette (3) riguadagno gli animi de' Lombardi, e queli metetimo, Ciacio, che avea arrettato Giegorio, legò tra noi (4) il nottro Rainaldo, e ftrafcinollo a Pavia in colperto del Re. La morte pute d'Agbiec privò Il notto

Pattor d'un soccorso.

Ma suscitatosi in Germania ad Arrigo un rivale pel regno nella persona di Ridosfo Duca di Sveve e di hii cognato aspre battaglie si diedero, e Gregorio VII, potè più tranquillo essere in Italia. Di tal sorte godette pure il nostro Rainaldo, mentre vediam dal Pontesce a lui commessa nel 1970 la cura di

<sup>(1)</sup> Nel 1076. Bertoldo da Coftanza nel Crunico, e Pzolo Benricede e nella vita di Gregorio. Esso ferive, che Arrigo il facesse per metro d'un messo minacciare della deposizione in metro alla Sinodo di Laterano.

<sup>(</sup>a) Nel 1077. Donizone in vita Mathildir, e Lamberto Scafnaburg.

<sup>(1)</sup> P. Bentied. In vies Gregorii . C. ss.

<sup>(4)</sup> Bertoldo Coftant, in Chronico, e naria anche, che Cincio moriffe imprevvifamente alla prefenza del Re

gindicare (1) Arnolfo Vefcovo di Bergamo. Breve

però fu la calma del Vescovo e del Papa.

La Dieblarmofi Gregorie VII. a favor di Ridolfo, c caduro quetto in battaglia, mofie più fiera Artigo verto i Italia. Roberto Guificardo invano e la Contella Matible affifettero il Papa. Egit den dovette finggire prefio il Guifcardo (a), ed Artigodivettuto fignore di Roma vi fi fece coronare da Guiberto suo Antipapa, che prefe il nome di Clemente III.

Turta P Italia ando fossopra. Gregorio VII. morì in Salerno neperors, e il nostro Rainaldo (3) un anno prima, ambedue ciuli.

Qui gli storici nostri (4) é gli esteri imbarazzan molto la serie de nostri Vescova. Ma egli é indubirato, che nel 1985 e 1988 peggenci (5) Eriberto,

(1) Gregar, VII. Epift. 39. lib, VI apud Labbe .

ed Fominum Anno MLXXXIV. VI. Kal. Februarii .

<sup>&</sup>quot;(2) Aoberto Guifeado Duca della luglia o fondespe quasi della Monarchia di Nopoli era non di que Nomanni, la cui avventura è bèn finjoure, Antornando da cèrra fante una seffantina di pette, rin fannedi frepe libera Salerno da Statreini, Giunti nutila Norimandia i prode pettegrini unriarono si lor quellami la belierza di quella parte di luilata. Ecco dunque, 190, d'esti apprediary, fotto il reçime de figli di Tancredi di Altavilla, Non v'è efempio di conquità a) rindia on fotto a) poble.

<sup>(1)</sup> Bertoldo Comanziele nelle sue addizioni ad Etmanno Constatto serve de Reginuldus Comanus Episcopus seienia G religiona espissimus, 6 ab hoc Gregorii Papæ ediutor, Judie filmus, migravit

<sup>(4)</sup> Dendetto Giovio liète, Pare, p. 169, fa fuecedete tolio, a Kilinito II L'Ambrifo Carcase per espett Afritjos Re, ma la nomina di Landolfo dere effere poficiore a quella d'Artinco. Altridanno per immediano facectifore a Rainaldo di Vectovo Guido da Cavallafea, che figurò poi tanto nella guerra tra Milancia (Comafichi, ma cià fuecettore a Rome, che fatria inventifiante per la durata i) lunga di tal Vefcovo, à pou anche falfa, mentre al cerro fuecettor di Kainaldo fu Erbetto.

<sup>(5)</sup> Queflo Vefeovo Espherso fu ignorato da Benedetto Giovio, La prima notisia, che io'n' ebbi, mi fu comunicata dal dotto Ciflettenfe il P, Abare Tompeo Cafati, noto per l'edizione delle o-cre di Francesco Ciceri detto Circerio, Nell'archivio della Collegatta d'Isola confervas cetta del 1035, in esti vedes, che fa-

il qual vuolti diftitto da Corrado Re di Germania . a cui contro il padre Arrigo s'erano fatte prender le armi, onde i Pontefici poscia ebber buon ginoco cogli ajuti anche di Matilde Contesta. Ma questa poi, quando non ebbe più (1) di mestieri di Corrado, Re quafi da scena, amareggiollo non poco, ed ei fi mori nel 1101. Il padre avealo già col metto. de' Princini Germanici diferedato nella dieta (2) d'A. quilgrana, e fatti patlare i diritti al fecondogenito Arrigo. Ma il Secondo Urbano seguendo le pedate di Gregorio iva ognor più debilitando le forze del nemico Re, e co' fuoi viaggi manteneva la fede (3) e il coraggio de' Lombardi . Salito poi fulla Cattedra di S. Pierro Pesquale II., ei compì l'opera . Anche l'attro figlio Arrigo ribellossi al genirore. Questo faral colpo abbatte il feroce animo d'un Munarea vittoriolo in più di feffanta battaglie. Il milero abbandonato da fuoi fu ridorto a mendicare un posto

celle Ersberto la visira della Dioces, In alera, carta del 1017, che trovavasi nel menafero, dell'Acquafrasida, leggeras, la source fermione organice d'Anberto pel cambrida, leggeras, la source fermione organice d'Anberto pel cambrida, la corte frierra, ma non n'è motive alcane per ral opinione, e tante meno et Conte Gulini, il quale nelle memorie di Milano F. 107, lib. 27, p 211, ricorda un privilegio di Corrado Re del 1021, il a favore di duc chiefe in Bergamo, is cua fi, nomina, Eriberto Velevoro di Como fin gli ortimari e giudici del fagto palazzo. On organa fi, che chi fara con Certado adotravo in figlio dal secondo Ubano, effer non poreva Serimatico, Ben però fu quefto privilegio mi por vedessi negli Anania del Martatori, Come dunque perta dare un alpiona sel 1011 Tanto dunque il dotto Conte Gulini, quanto l'etudio noften Marchele Rovelli trovane qui un internipo. Il, fecondo d'effi nel T. 2, della Storia di Come a pag. 114, accondi regno del resto resto del resto.

<sup>(1)</sup> Donizone nel lib 2, C. 13. (2) Nel 1009. Veda l'Abate Urspergense, e il Ctonografo Hildesheim.

<sup>(</sup>s) fu anche in Como nel 1995,, e confagrovoi la Chiefa di S. Abondio, e quella di S. Maria di Nullate, ove eta la lapide fagra alla Dea Fortuna,

da chierico in una Chiefa presto al Vescovo di Spira, e nemment l'ottenne. Celso egli di vivere nel. 1166, e pria di fpirare inviò al figlio dat cerona e la fpada . . . . . . . . ir. ort fi i ut. fr i

Perché fidor feguir vollimo rapidamente i dellini di quett' inrelice Monarca, ne convien or ritrocedere alquanto a I Comafchi non armaronfi conro dui nel 1003 a favor di Cotrado, ma serram ne nof (1) tavoreggiarono Abufando però della lor libertà quoper l'anno leguente la guerra (a) contro gli Ifolani d'Adda, a noi toccò la peggio, Sembra, che in ohel tempo i confini ultimi della Valtellina fie confervaffer tuttora peli deposto Arrigo: mentre abbiam memoria (2) d'un Armico e che in flormio dicevair Velcovo di Come A lui scismatico fi sostitui poi per opera del Re medefimo lo scismarico pure Landolfo (a) Carcano, il quale penche deposto nel 1005 da le bau II. qual limoniaco e nuovamente dannato (5) nel

<sup>.</sup> v. (1) Bertoldo Coffensiele accenna Te lege per venet auns ftretra da Lodi , Piacenen , Milano ; Cremona contro l' Imperatore , e face di Como , ma ficcome fertife = Tranffeus etiam atplum in Longopardiam obrinuerunt ; itt fautorer Hentiel ud eum non poffent pro-Af. = convien pero dire , che i Comafoht non s'opponeffero agis avverlaij di Arrigo, mentre avean cfi te chiapi daila Germania in Lombardia ent poffeffe di Bettinzonaqi Chiavenito , Vatfelline :

<sup>(2)</sup> Non fi confondano co' celebre Ifotani del Bario Quette altri erano abitarori ful Bergamalco prello PAdda S. Albereo Abate di Pontida lequiciò le prime framme della difeordia , ma i Comafchi rupperd if trattato. Vodafi Theandalde nella vita det B. Ala berto preffe i Bollandifte nel T, 2 di Sertembre alla pagina 646. (1) Henedicti lovit His Part pig 196. = Tricomio ante Ur.

bani adventum Harrufcum quemdam Conventem Erifcopum fuife repe-Vio ; gut altare 'S. Martini ngut Burmium dotavit in anima fuar 6 fusce foris remedium .

<sup>(4)</sup> L'enedial lovii . Hill | Pan lib, a) pag: 189, e Landolfo il giovane .

<sup>(5)</sup> Preffo il detto Landolfo Hif. Mediol. C. 34, leggeli . che il confacraffe il Parriarca d'Aquileja, Benederto Gioviu narra a pag. 170., che Urban II. lo dichiaraffe intrufe . L'anatema poi rinnoveliarogit dal Senodo Milanefe & rammenta pure dal Conte Giulini . Memorie di Milano . P. IV. lib. 28. p. 166.

Gonclio Milanefe del 1098, pure sempre ebbe menzi di sostenersi in qualche patre della diocesi nostras e suo i poi tanti auni dopo la cagione funcità dell'eccidio nostro.

i.; Il. Vefcovo noftra Guido, probabilmente eletra un triennio prima, intervente; (1) al Concilio Milanette, in qui fulminolli l'anatema contro il ino competipret Liandolfo, e fenza dubbio vente egli, accolto in -Cono (2) e nella malfima parte del pertitorio.

In que giorni svegliosi ud nuovo genere d'enussiatino, guerreico, mercè il quale i Crociati piombaron, (3) sull'Asia a liberarvi dagli inicaleli il fèpolero, di Cristo, impresa fatta poi immortale da Tasso Torquato :-VI il concorse d'ogni banda anche (4) d'Italia. Per conteguenza anche fra noi più giovani avran seguito d'esempio, benchè per mancanza di coetanee (5) notizie noi pottamo dir nulla. Così quel Pietro i' erestita vestito d'un facco strano aggirandoi con un Crocestiso nella dettra e favellando con' parolè di fiuded agitò l'Europa. Vendettero I Principi per seguito i lor domini, noblli e popoli accrebber la folla. Le rapine i detitti la famo

<sup>(1)</sup> Asta Concilii Mediel, auno sopt, nell' Archivio di S. Ambrogio

<sup>(</sup>a), Glovio nella Svaria Paria cira l'iferizione anrica, in cut finarta, che Guido trasposerde da S. Caspoforo alla Caredrale le reliquie di molti fanti. Vedine la pag 119., Confagto pure la heile apagonismo de la Standa, otta dal 1792 aggregata a phella di S. Fedde: "L'antrehità della Chiefa di S. Sido poteriali deguire anche dals Cereo Pafiquite, the ogni tenenso va fi reciva alla maggior tempio, ed la nurrora vitiera dal Clero nelle lizanie folena. "Contra della contra della con

<sup>(</sup>s) Urban II, nel Collectio di Chiaramonte del 1065 promofie la Crociata, Veda Labbe? Concil. T. X. Guliel, Tyr, Hilt, I. 1. cap. 11.

<sup>(4)</sup> Folco prefio il Ducheine, Rerum Francicarum, T. IV.

<sup>(3)</sup> die Warez megis Apraii Sages de Como, de T. 1. p. 188, nomina alcune Comafchi, ma fi appoggia foltunto alla fede di quatche moderno.

accompagnarono (t) l'impresa. A quella devesi l'istiruzione de cavalieri Templari, e Gerosolimitani, detti or Maltesi.

Vuolfi, che le reliquie di coloro, che ripatriarono dopo la presa di Gerusalemme, recassero a noi un de'chiodi (2), che trafissero il Redentore.

Mentre però serpeggiava tra Cristiani l'ardor contro i Tarchi, sono lafciavano già esti di lacerarsi miseramente fra loro. Arrigo il giovane, che in ossequio dell'amatema ecclessassico pari pur per cinque anni, che restasse inseposto il cadavere del genitore, diessi bent tosto a seguine le orme. Crato si nelle prima al Postessico promite egli la rranquillità tra il sacerdozio e l'Impero, ma calato in Italia nel 1110 per prendervi la corona d'Augustio (3) mostrossi crudèle, dovette el però rispettare (4)

<sup>(1)</sup> Le gelofe del Grecó Imperadore non meno che in sivalità fia format espitanti della figoritione, e l'imprudenze modo di gnidat ranto efercito mandarono a mini un million di persono. Noto ci maravigliamo ora, che un finili delto sidammaffe illora il mondo. Ma non fentiam forfe, quanto anche ci leghi l'opinione, che ne circondar il ben positiono dire chè, che a quello proposito ferifici il Condillac — Gonza d'Étade, T. IX. 9, 403 — El n'avora nor par depici de l'indispose de la politica del consulta della consultata della consultata della consultata della consultata della consultata della consultata della pagina 271, alla 282.

<sup>(</sup>a) Si venera nella tetra di Torno. Ella è tradizione, che vi laticiafico aleme fehire Atiename, che ritionare dalla Tallelina navagavano ful nobro Latio per ridurfi alla patria, e diceli
patre, che la rempeffa ogost riandecate, e, cherante fil i, ammonaffe
di laffair iva qual-lagra pegno. Non sò, che feristore aleuno
natico fiecia cenno di ciò, bena il Baldedoi nella deferizione del
Latio, e quel, che psi monta, il dotto Collio nel lib, s. Pie
Sanguiro Cirifi, Dispussione XIII., de starre elavorui

<sup>(3)</sup> Brució Novara per metter tessore agli Italiani nelluo peimo ingreffo, e bruciolia, perche quel popolo non s'atsefe a tutte le fue pretefe.

<sup>(4)</sup> Donizone lib z. C. 18. Matilde gli promite fedelta con-

Matilde, ma non fè già così con Pasquale II. Nata con ello conteia nell'ano flello, che doveva (1) da lui coronarii Imperadore, venne farto Pafquale priglone dal Principe traditore . I Romani però ben affetti al Pontence fecer man baili fugli Alemanni, ed Arrigo dovette ritirarli nel di leguente, ma non laicioili ufcie dalle ungnie la preda, L'Ufpergenfe (a) ferive, the il Re teneffe feco con molto offiquio l'Apostolico, ma narran altri che dura totte la prigionia di Pasquale. Presso il Sigonio (3) ne interesiano i difcorti de' prelati tedeschi al Papa, e d'eiio a loro . Pur finalmente o che Arrigo temesse o si pentisse del suo mistatto, ovvero, che il Papa e della sua paventasse e della vita de' suoi , venuesi ad un accomodamento . Paiquale permile ad Arrigo d'investir coll' apello e il pastorale i Vescovi liberamente eletti, ed Arrigo giurò a lui fede, e il riconduile a Roma, ove dal Pontefice venne unto Cefare, e poscia per la via di Verona recossi in Germania.

Ma i Veicovi e in Roma e in Francia tenuer tofto un concilio, per cui fi vietarono di nuovo le concesse investiture, e venne detto pravilegio il privilegio dall' imperadore estotto al Papa. Egii però non volle mai feormanierre Artigo. Ma fucessibigi nel 1118 Gelasso II, non trattenhe egli l'anatema, e poi Callisto II, ancor più strinte l'Imperadore. Allor quel Monarca, che si vide in molti pericoli,

piezo finalmente, e ti ebbe (4) la pace.

(3) De Regno Italia. Libro X. p. 247, 248, Edizione del Wechelia del 1995.

Township Go

<sup>(1)</sup> Nel 1111 Vedi fotto tal auno gli Annali Italiani del Muratoti, il qual anche defettivo il apparato e la cetimonia della cosonazione.

(2) Landolfo Pifano fettite al contratio.

<sup>(4)</sup> Ridono alcuni, e maffinie gli Storici Franzesi salla lungacontesa dell'investitura reale, pel messo dell'anello e del pattorale, che posi si termino col concetere ad Attigo, che investife colla scettro, Ma convicto, risettree, che si sipuito, che gli

Noi Comacchi però, benché igla terett in repubblica con un Configlio generale (1) e i Confoli, mercè il litigio di Landolfo Scilmatico con Gnido nofiro non godevan la quiete. Colui proleguiva (3) nell'efercisio del furretto epificopato, è Randoli ful Luganefe concedeva feudi in una parte della Valtellita, ed a Guido nostro riconofeiuto dalla Santa Sede non risparmiarono i chietici di 35. Fedele qualche briga, quantunque da lui o prima o dopo d'essa fossito beneficati (3), e però gli giunsero due (4) brevi di Pasquale II.

Ma quetti piccioli fatti non ci arreftino più , e brama ne accende di (volgere mole più ampia di cofe) e quella , che più ne abbia fatto onore e danno

nell' età di mezzo . :

Abati e i Vesteori fossero eletti libetamente e sensa fimonia, e quando vi fosse discordia, fosse rimessa l'elezione al Metropulitano assistito da Vescovi sufragane;

(1) Yedah la Storia di Como del Matchele Rovelli T. 2. pig. 111., c in esta l'erudito notre Concittadino eita una catra molta del confini in Como. Nella se-dell'ito, in cui sil sa memona del Consini in Como. Nella se-guente pagina poi cita serte caste dal rios, al 112a. nelle quali si anni nementone degli anni del regno d'Artigo, e peto Corges la di lui niuna induenta, intente era pute diani il codume di numerati il rogli arti pubblici.

(a) Nel 1112, invefti d'alcunt beni a Sommolago, e nella Pieve di Trefivio certo Lotario di Bruardo, L'atro è recate dal Tarti

nel T. 2. a pag. \$67.

(a), Li reca ambedue il Tarti nel fiudictio Tomo a pagnia see,

Col primori I fontificio carinna il Veftovo, che contro la voglia

di elli cherici non a introduca cherico alcuno fra loro, col feconto prefereive rafquale a Guado, che non frapposigo ablaco di socte; quando i cherici di 5, Fedele ammetriano nel grembo loro qualche cherico nuovo. Il Tarti fifta i due Breva il 1101, ma il Anar
chefe Rovelli diligense ifpettore ne avvetre, elle vi mantano le

fine ternologiche.

(2) — (a) Il preludato Marchefe reca a pagina 3446. del T. a. il documento, col quale Guido "Vefeoro hel 1 1510, perdona ai chetici di S. Fedele a lor preghiere e per quelli de Confoli Comache 1 terratico fupra un nuovo prefino da quelli cretto L. formoda di liberati è eftana, ciuè recnedo il Vefeoro in mano un legno.

## PARTE II. (\*)

Della guerra milanese, eccidio nostro, di Federigo Barbarossa Imperadore, e delle vicende nostre sino alla pace di Costanza accaduta nel 1184.

C'Tanchi i Comaschi e Quido di soffrire l'usurpa-Dione diuturna di Landolfo Carcano, metta infieme una truppa nel 4118 (1), gli corfero addofio nel castello di S. Giorgio collocato sul lido settentrionale del lago Luganese . Al tubito impeto resulter non seppero i famigliari e i congiunti del Carcano, quantunque l'armi impugnaffero per la difesa . Gaddero anzi trafitti Bianco ed Ottone egregio capitano de' Milaneli ambedue pipoti di Landolfo, ed è poi incerto, se venisse egli pure; ammazzato, ovvero in (a) carrività tratto prefio Guido. Ma Giordan da Clivio Milanefe Arcivescovo, gran collera prese del fatto, le due dogliose vedove entrarono al duomo fra l'affoltato popolo milanete alzando nell' una mano , come era di que' di il costume degli angosciosi, un tronco di croce, ed agitando nell' altra le insanguinare camisce de' lor contorti . Freme la turba, e l'Arcivescovo infiamma sempre più gli animi, ordina, che si chiada l'ingresso in tutte le chiese a coloro (3), che non prendan l'arme contro Comatchi .

(1) Landolfo di S. Paolo , Hift, Mcdiol, C. 31. Il Castello era presso la rezra di Agno , a se ne vedono ancor le ruine . (a) Benedicti Jovii Hist, Patt, p. 10. Landulphum & Nepoter capter interfetium : altimbi tamen legi Landulphum servatura ,

& ad Guidonem deducium . .

<sup>(\*)</sup> Siccome colla più grande rapidirà noi feriria abbiam queß' operetta di modo, che la mala copia fiella 'era quella, che di mano in nuno flampavall, così non effendo più in tempo di meglio tivider i capi, e riafcando queßo di troppa mole il pattiamo in due falvando, ad ambo il iritolo già imprefio di VIII.

<sup>(3)</sup> La ftoria di questa guerra su scritta in esametti dall'Anonimo Cumano. Il Sumasco Fadro Stampa lo divolgò alle ftampe c

Si bandifce dunque in un momento la guerra; e un numerofo popolo furibondo corre alle bandiere fpiegate. I Comafchi colti all' improvvito non epher tempo che d'incontrare i nemici a Rebio (1) terra putta a due fole miglia dalla città. Ivi si die battaglia oftinata, e la notte foltanto divite il conflitto. Mentre all'indomani i nottri correvano per azzutfarti co' Milaneli, vider da quelli già presa in fianco unatrincea, ed invilitifi d'animo tuonarono a raccolta, ma dal nemico attaccari voltan faccia e relittono. frattanto il numero degli avveriari, potè ad eili prettar l'occasione di spedire per la valle di Fiume Aperto una parte dell' efercito, e quelta forprete la città di guerrieri sprovveduta , ma quelle truppe nofire, che alloggiavano nella rucca di Baradello, vista l'impresa de Milanesi, che già le fiamme appiccavano a tetti nottri, fcendon dal monte ed animati i compagni entran pur esti alla città, e con orrida ftrage fanno vendetta; i Milanefi intenti alla preda vi perdon più di mille nomini ful campo : e buon numero cadde prigione, e tutto l'efercito penfar dovette a fuga dirotta (2)

Questa vergoguosa sconitta innaspri sempre più nemici superbi avvezzi ad importe il giogo su tinifimi popoli. Adunato il lor Cousiglio, satto solenne

il Mutarori la inferi al Tomo quinto della semode raccoira, desil factitori delle Italiche accie : Esto Mutaroti negli Annali Italiani al T. VI, patlò forvente di questa guerra, ed è par visibile, che full' animo anche del Sigonio fece impressione il coraggio no-fito, imentre voloniere natra nei lib. X, ed XI. De Repos Italia le guerre che azioni noltre. Benefetto Guvio Itrisife ampiamente quecho parte della fue fivia dalla pagnia 17, alla 13.

<sup>(1)</sup> E nell' aptată il viale guidante a Valla Giovio, e nell' adattată or ora la nuova fitada Vatinna fi feoptaron più tumuli prefio Binda, in cui fi trovatono offa de guetrieti con elmicotarate foade.

<sup>(</sup>a) Si vuole, che in tal occasione foste poi liberato da Milanesi il Vescovo Landatio Carcano. Egli eta anche Canonico della lot Cartedrale,

giuramento di distruggerci diessi d'ogni parte a cercar soccosso. Egli è quali invessimile la consiguia di tante (1) città contro una sola. Venner dunque ad affalirci nel seguente anno più forti coll'ajuto di tredici città, e due attri popoli. A nostri dami si congiunie la ribelliome de feroci Isolani, che seco trassero Gravedona Bellagio Menagio terre del nostro lago potenti. Come allora, e poi resistellero i Comaschi, sembra (2) incredibile.

Gli Ifolani, che con fette navi fcorrevano il

(1) Ecco i vern dell' Anonimo Comafco ferirrote eneraneo dal Verfo 201, al 215. Nelli ultimi unni poi venner anche altri popoli contra di noi .

Mitthat ad candles legetes agnica prece . Diecre. Ceremon. Prije mittee cunat; Cum guibus 6 venient cont Brisla Pergama tesel Decre icope for form of the Brisla Pergama tesel Decre icope for form to Elguria general. Necons adventint Percellar, cam guibur Afann (B. Candles form general berakin arten. Apple fue test um gene Nouria venit; Afren cum maliti venit 6 Percan venit; Afren cum maliti venit 6 Percan venit; Atmili inde fuer feraria ample fagitar, Mantun cum rightis ninnum fastinge legitis, Prosil 6 lige fumt que Cantralpella veniter ;

Parme fini equitet iendunt Cerfanienfer.

(\*) Sotto quellà vote Comitife antendal la Contella di Bianièrate lignora potente, il qui figlio, etefciuto poi nel tempo della
langt gnersa, revoili pare all'eccidio di Como Biandinte è ael
Noratefe, e fi dato in fieudo all'avo del Conte Donato Silva
morto non la moltranni poco men che nonagenatio nom, a cul meno
pe' sinacoli del fangue, che per quelli delle fue virre fini firetto
in mia giovinetta, virtà note anche per l'elogio, che di lui
serifie i fiequiere Abate Paelo Fifti.

(2) Cellerà annhe la troppa metaviglia, fe rifictiafi al modo (2) Cellerà annhe la troppa metaviglia, fe rifictiafi al modo ca, e fin d' una totte ; triegue nel vetno; tentant fingolari offa duelli, totnat un empo nel maggio, guerrieti vefitir di ferto. Infarti- anche anlia celabra funcione di bosomes nel XIII, fecolo tra Erippo Augulto Re di Francia ed Otton IV. cedder kani lanceni, ma nun cavalicer in bassiglia, e 21, delli futtono prigometti. Veggati. Voltano Efan for l'Hfetire Centrale, T. v. Chep. 44, c CT. 2, Chap. 47.

- 15 G00

Lario, tentarono di forprendete, la città, ma i Comaichi, che n'ebber, la fpia, appiarratifi pretto la Bregia li ruppero, e. poì, effi tornarono invano co' Milanefi re gli alteati nel riroa ttringere, la città e i fobborghi di Coloniola e, Vico, La devaltazion delle campagne fu il maggior danno, e foi ci nargan le ftorie, che Alberro Giudice venuro a dello coi Milanefe Araldo lo ftendeffe ful, inolo, Riticaronti pocici i Milanefi poclamata di nuovo, la guerra per l'agofto dell' anno leguente. Intanto i Comatchi diretti da Guido lor Velcovo approfondan le foffer muoiscon le porte, rinforman le more, famo ogni apparecchio, e i loccosì follecitano da ogni banda del tertitorio, che lor simanefic fedele.

Varia fu la fortuna del feguente anno, ne. cofe fi operarono di memoria degne ; fe mon che "ritiratifi di bel nuovo i Milanefi pendatono i Comatchi a vendicarfi delle ribelli terre Lariane. Fu benedetta la flotta dal Vefevo Guido, e com- effa faccheggiamino Tremezzo, e Lezzeno, fi predatono centro navili degli Ifolani, domoffi Bellagio. "Nemmen nel 1121 rinici a Milanefi di farci, gran danno, per lo contrario noi fino a Varete portammo le armi nostre, d'onde un bottin grande, e mobit prigioni traffimo

alla parria.

Ma i Milanefi nel 1122, dopo d'avere indotti i Luganefi a romperci la fede, dannoli ad infellanquel lago, e vengono raccolti nel eaftello di S. Martino. Fattine confapevoll i Comafchi thabiliscomo a Melano un nuovo porto delle lor navi, aprono unuovo alveo, per oui congiungere al nionte profifmo il lago, opera detta dal-sigonio degna di Monarchi ricchillimi, e tutto poi all'intorno alzan trincee. Alletlirevi alcune navi divengon elli i padroni ful (t)

<sup>(1)</sup> Cerefius è il nome latino, che dath al lago di Lugano. Non v' ha per aitto ferittore antico, che il nomini. Quindi non ne ferrei abbastanza il vaiore. Solo nell' erà ferica e lutea, come

Cerefio. Chiaman nuovi fuffidi da Como, cede allora Lavena, Lugano s' evacua, e i di lui abitanti fi ritirano sbigotifi nella rocca di S. Martino . A quella per terra e per acona fi ftringe da noftri l'affedio, e coronanfi da set importante" conquilla le imprefe, oni pone fine Plavetto . Reftiron però ancora ful Cerello pupoli fautori de Milateli . e fomminifravanfi a coftoro dagli fotani vendvegie toldati ed: armi ! Si aggiunie anco a danuo de Comafchi il vill tradimento d'Aldoino degli Avvocari prefetto del nofire paviglid ; if qual per danal weadenelo a Milaneli. I Comaschi non perdutisi d'animo traggoni dut Librio fir earfa fin in da Offina e l'Alberga navi per più conflitti gil celebri , e con effe fompono i forpreft nemiei de richiserano a Lavena non tolo le navi proprie; ma fe conduiftano degli avveriari pafecchie, e refonfanti rientran con quelle a Melano. Milaneli abbandonano allora ogni penfero del Marganele , "l'agfleggando" il Gomafco , 'e' eome quelli', che con felleita niaggiore adopravano l'oro contro not! comprano 'da Gifalbetto Clerici traditore il caftello di Politegana, Ma quelta difgrazia compenfart ne venne cal' ritorno de Gravedoneir alla for fede ? "Quindi coll' ajero pite d'eili tentoffi la rocca dell' fiora Comacina : e Benche co' montoni e l'altre guerresche machine veniffero da noi battuti que baltiont foffeneucole pure a forza di navi fulle acque i pure cadde anvioro l'imprefa, e mi vi petdemmo un illustre nome e condottiere Pagan Beccaria . The dalla , entitlas V. natguen. 1

Gli Rolani però da rarko pericolo liberati appena ; e i Canurini da ibbi melli in iritar prefio all'Acquanegra inviarono a Milano legati ; che chiedefer toccorso. Ira dolor vergogna riaccende i Milaneu,

dicono i Grammatici, fuono questo vocabolo, e tal età dal Fagicioneri si determina dal IV, secolo al IX, Porse il nome gli venne dal fiume Trefa,

fi folda gente, s'apparecchia il traino delle machine, e già muove ver Gomo formidabile efercito. Non le gole foltanto il occupano de profilmi monti, nua l'avversario campeggia intorno le mura, 1 Conjustichi però quasi ogni giorno facevan vigorose fortite. Un mete d'affedio portava già scarsenza di viveri alla città. Noi dunque scelti, i fortissimi tra i giovani ili mandiam sulle usvi armare pel Lario, fino alla Valtellina, ed esti ad onta degli alleati co' Milandi recan anuona alla partia, e l'efercito pertanto; che ue stringea d'assenzia, abbandonò l'imperca.

Piacque allora il configlio al popol nimico diguerreggiarci per acqua con maggior violenza . Trenta navi si allestiscono, a Lecco, le quali congiunte con quelle degli Isolani denno combattere la notta nostra. Noi veleggiam contro esse con sole dieciono, e quelte il Vescovo nostro pria benedisce con rito folenne. Si venne a mischia, e in esta pel grande urto perì una nave nemica, ed una nostra piena di nobilissimi giovani , ma tornammo al fin. colla preda di quattro leggi, e la vittoria fu nottra. 1 Milaneli, che di bel nuovo ne, cingevan frattanto d'affedio, vengono affaliri furiofamente da Comafchi accretciuti di numero dopo l'arrivo de' combattenti navali, e fovra mille fu la lor (.) perdita . Dall' infelice esto igomentati sciolsero quindi di bel muovo l'aniedio . I Comatchi per lo contrario fauno irrusione ful territorio Milanele, espugnan Guanzate, ardon, Cirimido, faccheggian Marliano, e Caprurio.

Gonfi del fuccesso ed inquiri recavano la preda i nottri, quando furono colti all' improvviso da fanri e dalla cavalleria milanese; Si fa strage de nostri, e co più forri e distinti eadomo Equitaneo Ruica e

<sup>(9)</sup> Benedicti lovii. Hist. Patr. p. 23. Statim Comenser aveto exercitu Picum Gurbem insessantes battes commisso predio sumovent, cur qua quam millium accepta clade, ne haben annalet, ossidamem solverant.

i Fontanella Nel tempo fieffo Arialdo Avvocaro traditor coniegas il cattello di Lucino a nostri nemici, Invano Ottono di lui fratello, feede alla patria, tenta di ricaperarlo se dono pruove di valore infigni spira attafitto. Noi gli diam lagrime e tomba cun littifre prinato nella battica di S. Abondio.

Quelle difgrazie ne avvennero entrambe poco dopo la morte dell'orum Guido. Egli pria di chindere gli occhi chi mui a fe i principali del clero raccomando, che gli eleggellero un fucceffore devoto alla fefe apstiolica, e junto i ci tadini, che da si gran turbino circondati di guerra fi ginardaffet dalle colpe, onde non avedfero men propizio il Dio delle battaglie. Ma colla morte di quello pattore iembro pure voltarci le terga l'initabil forruna.

Nello fletto anno, che 'tu il 1125, cefsò pute in vivere Avrigo Imperadore, cui fottituiffi nel tegno di Germania (1) Lotario, e fulla epifeopal fede moftra mouto Ardizione (2). Noi continuammo a combaner fulo farto nell' anno, che dilimo fopra, con incerta fortuna. Ne ando a yuoto la conquita di Dervio, che inerear fi volle con un tradimento, e il dovenno rendere di bel anova per riavere la noftra nave il Impo, piena di feelii guerrieri ed ottima al corto, caduta in potet de' menici. A tal di-faftro fi congiunte non irruzion de' Milanefi nella Valtellina, quali a più terre appiecaroni il fuoco, e gran preda d'armenti vi fecero. Invan tenazono di opporfi gli abitator della valle prefio Berbenno, par ecchi cadder o' elli in battaglia, e molti più re-

<sup>(1)</sup> Gli slrimı anni della vira di Artigo il V. fra i Re, ed il IV. fra gli Imperadoti non inflation në punto në poco fulle cofe d'Iralia, e della Lombardia. Morì egli fensa prole. Tretefaro allor la Corona Corrado di Franconia, e Federico di Svevia, mat vinde-Leoreso. Vedi Annale d'Italia T.-VI, pga. 41.

<sup>(2)</sup> Ne' primi anni di questo Vescovo poche notigie si hanno di lui. Il primo documento, che ne' parli, è del 1716, Vedi Kovelli T. 2. p. 186.

faron prigioni. Meditre tai cole in Valtellina accadevano, noi prefio Lecco occupatumo un Catlello, il cui nome in que giorni cra (1) Grato, e di da, come ficuriffimo porto, tecavamo gran danno a memici, ma i Milaneti, ci forprendon per terra espeacqua. Noi abbiano la peggio, puerla difesa almeno fi tale, che potemmo il pio suficio compir, cogli effini traducendone a Como i cadaveri.

Vollero i Comaichi cominciar le imprese del 1126. col tendere un aguato ai Milaneli preilo Monte Sordo longo circa fei miglia dittante da Como i ed arro alle ibfidie . Sapevano i noffri , che civi fra brevo. giunger deves poderofa ofte nemical, e perciò affil datificad Atherro fignor del castello di Bregnano convennero auche dei fegnali, mercò cui poteffero nel momento migliore affalire le schiere regnenti L'atluto e perfido nomo fi valle del fegrero per communicarlo a Milanes, e regolò in modo l'affare. che giunti effi a notte fitta, noi foffimo gli affalitiesti gli affalitori. L'improvviso attaco e il numero ne foverchia. Fuggono molti, i prodi però anteponendo alla fuga una morte gloriofa resistono. Fra quetti spirano coll' arme in mano Oldrado Pero, Petracio Fontapella, il Vicedomino, ed Arnaldo Vecrema . Nea contento della perfidia infulta ai vinti Alberico, ma il nottro Rampagio con un dardo gli interompe la patola e la vita . " a n e l'el . na. les

ti Milaperi però non contenti di lievi fearannecie, e d'indecifi conflitti ragunano febiere, e determinano di firingere la patria nostra cita terribile blocco, Noi fism cofitetti a ritirarci da campi aperti. Esti occupano la profilma valle di S. Martino, co v'ergon la rucca, che il nome ebbe di Cattel Nuovo, quella con più ampio giro circondan di fosse o retifice; e la dentro a guisa di populosa terra, cui

<sup>(1)</sup> Forfe Malgrate , Vedi lo Stampa nella nota 84, al Poema del Cumano .

diedero il nome di Villa Nuova e ampeggiano. I Comafchi fijan tantofto la fronte, e i lati di quell'alloggiamento, poi fcelti i nigliori vi danno noteturno atfalto, espugnan le porte di Villa Nuova, mettono il campo a ruba, ed a fiamme. Refto soltanto intatta a Milanefi la rocca di Caftel nuovo, pofcia i noltri con preda di vittovaglia grande tientrano alla città.

Punti da quetto difatto i Milaneli mandano, gli audiliari Lodigiani a diiertar la Valle di Lugano. I Comafehi, che se ne avveggono in tempo, si san lor contro al ponte della Tresa, e li compono. Marill' atto stesso un montro della contro al monte della contro al monte castellano, poi cambiate se bandiere s' affectata alla Tresa, i notti ingannati dai (1) rossi vettilii, in eni spiccava la eroce bianca, si trallegrano d'un rinforzo, poi si veggon au un colpo colti di fianco, la zusta s' accalora, e i vinti divengono vincitori. Conviene a nostri il ristigarsi.

Frattanto i Milanessi fasceano custodire da più risoluti Cremaschi la rocca di Cattel Nuovo; e ristarcivano là piesso il campo di Villa Nuovo; onde riprendere il blocco. I Comaschi per distornameli ventivano ogni giorno con essi alle mani, poi preso un più ardito consigliot trascelgono i più coraggiosi, e li fanno appiatrare nel più rimoto fondo, per cui passa il torrense Cosa. Un altra schiera esce di buod martino contro gli avversar; e imprende un falso attacco, si singe una ritirata, i Milanessi ne son sedendo, finchè li han tratti nel terreno iniquo. Allor si fa fronte, ed ecco uscir dall' aguato le truppe nascose, e prendere alle spalle il nemico. Già siamo nel di lui campo, i Cremaschi, che vi s'eran pure el di lui campo, i Cremaschi, che vi s'eran pure

<sup>(1)</sup> Lo fiemma di Como è tuttora un campo toffo con bianca ceoce, quello di Milano una croce roffa in campo bianco.

ridotti, fono avvolti tra noftti, e cadon prigioni; e noi la rocca pure prendiamo di Cattel Nuovo. La rotta de Milanti è piena, fu lor mettieri di fciogliere il blocco, e lafciata una contribuzion pei prigioni abbandonan l'imprefa, e ripartiano.

Nè lasciaron però per breve spizio tranquilli . Ritornano nel 1127 con efercito grande. L'ira e la vergogna loro accrescono forze. Da tutti i confederati, che più fopra nominammo (1), e da altri aucora hanno soccorsi più validi. Fin da Roma v'accorfe Vidon Conte di Biandrate, giovin d'aipetto feroce. Già la pianura d'intorno alla città e i profsimi colli son pieni di milizie; e si comincia l'astedio. Per acqua pure gli Itolani, e gli altri popoli del Lario confederati co' Milanen stringon la parria nottra. Da Pifa e da Genova vengon gli artenci più esperti per costruire le guerresche machine a notiva ruina. Ma fu almen nostra gloria, che non di man eftera noi fabbricaffimo le nostre. Giovanni, e Buon dal Vefonzo ton nomi, che illustrano la valle d'Intelvi. Ma gli affedianti alzano quattro torri tormate di travi e coperte di vimini e di cuoi, fra quelle pongono i gatti (2) e le balitte, Battonli pure le mu-

<sup>(</sup>Olfree le citrà e Popoli, che il Cumano accensa contro noi atmati, n favore, del Milando fidal Verfo a 190, al 115, "inf, redon, per cotto al Porma inonanzii anche i Lodigiam, e i Cremichi, poi nell'all'intuo anno della guerta il Cumano e i chiera contro ori nell'all'intuo anno della guerta il Cumano e i chiera contro to nemice il paragona alle fielle alle agene atte fronda alie crise alle onde del mare.

<sup>(2)</sup> Confultif il lièro di Guida Lipfo detto Peliviertico, Opusi fi, quai machine folfero gli arieti, adoptati anche dagli antichi Romam. La junta di quefte gran rivri, che fi slanciarvico a sòslico contro le matra, era armata di fetto est effigiara a foggia di montone, Simili eraino i gatti, e dal capo, che imitava queft animale, averano il nome. Fino all'invension della pottree, il cui ufo guerriero pia fpiegato fu ria Genorele Ventri verto 1314, il confertaziono le machine ufate da Greci e Romani, Sappiamo da Vegatio, che le machine fonda di Greci e Romani, Sappiamo da Vegatio, che le machine fonda li militara del Conte Al-

ra noftre da poderofi arieti , e per ientro all' afflitta città fi gittan dai mangani le pletre chormi. Pioggia di dardi e di fiaccole continua burba i difentori. Non pola non rregus aglittanchi . Par non, 4 ommettono le vigoroje fortite, ma cede al namero ils valore. Las firage, grande bensi dall' una parre e' dall' altra, de bilitava: però fempre più gli aifediati . Il mitero volgà dulle donne e de' fancinlu accreiceva l'orrore . Giandoaries giavano i guerrieri per ben direndere il giro ampio de battiedi .. Si fa dunque configlio. Quindi alzaro un gridor fiero e dato iquillo alle trombe avventali una schiera di forri fu Milaneli, menire in notte buja le donne i vecchi i fanciulti, e il relio de cittadini dolenei s' imbarcano. per recarli al munito sobborgo di Vico, ove famo ancora direta, Si vuota la città Le in ful marrino non fenton più otricolo gli attedianti. Temon per altro ancora d'intidia, ne s'attentano di tcalare per les mura iquarciate. Cominciano pochi, e dietro eili gli altri, e trovin forpreli il deierro e la folindine . Stanchi di tanta refittenza non s'avventurano di erpugnare il Vico, e fi viene a trastati.

1 Milanen, cui preliedeva l'Arcivescovo Antelmo Pulleria men (1) fuciolo del defunto Giordana e per le di lui perfualive, e molto più perchè for . tembrava il Vice incrougnabile col determinato coraggio dei Comafchi, rraicelti i principali fra il (2)

troi falla Milizia de fecoli Rozai

(1) Landorfo li giovane al C. 17. Hi for Mediol. inferito nel f
T. V. Kerum fizilearum sei ptorei na il figuente paffo. Tipo noa fuit ceu fordifius furiojas . . In vo enim . quo lefe jeftinavit ad conferentam preem Cumanis onando corum civilias at defruendam eapia juir , mibi guidem pihedir .

garotti. T. IV. Edizione di Livorno, e la Differrazione di Mura.

<sup>(2)</sup> Vedaff al Medefinio T. V. P'Anon no Cumano dal verfo 1970 al 2029. Queko documento prezi lo d'un poeta cotranco fu con frinto anche da Bernardin Corto , ina Binederro Giovio ne avveres a paging 11. Hifr. Pair, the intefolo mele in verhaculare fuam historiam multir erroribus granfuitt ;

clero, e gli abati del monaci, li inviano a proporre la pace. Si offrono falve le fostanze oro gemme supellettili fondi, fol voglionii imantellare Coloniola, il Vico, e la Città . Vi prestan orecchio i nostri, e si giurano i parti. Ma questi non furono mantenuti. Il vincitore spergiuro non solo abbatte le torri e i bastioni, ma dona alle fiamme i tetti de' privati, fi ordina, che i vinti abirino tuguti sparsi per la valle suburbana, s' interdicono fino i mercati, e tutti i diritri di città. Per giunta de' mali l'esercito nel ritornarfi a Milano mette a facco le campagne del territorio nostro, e via seco conduce molti fra nofici in cattività. Tai cose accaddero nel 1127, 2i 27. d'Agotto (1) dopo dieci anni di guerra crudele . I nobili e i più valoroli fur tolti di mira. Nè perdonoth a fagti vali ed arredi, e fralle altre ricchezze involato pure ne fu per titolo di rifcattare i prigioui l'altar d'oro (2) da noi confagrato al tutelar no-

<sup>(</sup>i) Il Giovio pone il noftro ecidio Quiese Calentas Augusti, che farsa il 31, di Luglio, il Conne Gigliain feguendo la eronaca di certo Daniele lo fifia ai 27, d'Agofto, Memorte di Milano F. V. 233, Folfe duto on mefe il diffutuono d'una etirt tutta edificata di pietre, Anche per l'anno vi fu controversia, Taluni il recederareo il 1321, Mao olter, il tefimonio d'Oron Frindagente, e del Giovio contratio a questi leggodi nel Calendario Milanete pubblicaro dal Mutarott T. 11, T. 1, Revum Istis, e Capta of Civrato Comessium anno Pomini MCXXVII, Il Crifpo nell' isloria Infabrica lafetio memoria, che nella Chiefa di 5, Lorenco d'Olgiato Olona v'eta l'isferiaione \( \pi An Dom, Incarnationis MCXXVII. \)

<sup>(1)</sup> Il Tatti negli Annaii di Como al T. I. p. 129. cira pel polit d'ora cia airu vai di gran valore figiri a S. Abondio la Cronica Fina Horum al foglio 137, a tergo, e nel T. 2. p. 184. cita P. Invania pergo il Piutcelli ne' Monumenti della Bublica Ambrofiana al n. 340. Il P. Tagi lo cita pure, il Marchefe Rovelli ne' T. 3. della Storia di Como agg. CXXVIII, Piffertanione Freliminate Articolo III, pet d'moftare la gompa fut divin culto fulla fina dell' XI, fecolo e principo del XII., non nech il inforgumento delle manifatture tammenta due altari d'oro; che vedevanti nella Metropelitana, e mella Buflica di S. Ambrogio in Milaso. E perchè obbliare il futto fattoci in Come il II noftre altare mostra il potere e la picica mostra.

firo Santo Abondio. Giacque la Patria nostra più anni deprella fino a giorni di Federigo Barbaroffa. .... Corrado rival di Lorario passo fra noi nell'anno, che seguì all' eccidio nostro. La corona italica, she ebbe egli in Monta, poscia a Milano, non che le poche sue forze gli impedirono di ajutarci nella nostra caduta Egli avea troppo bisogno de' Milanefi. Ma il secondo Onorio, che stava fermo per Lotatio, non fol gli negò il diadema cefareo, ma scomunico lui e i Milanesi. Cadde pertanto ben pretto Corrado, e (1) Lotario ebbe poi nel 1033 l'imperial ferro dalle mani del fecondo Innocenzo. Grato al pontefice, che gli cedette anche una parte del retaggio della Contella Matilde, il fostenne contro l'Antipapa Anacleto (2) riconosciuto da Ruggieri signor di Sicilia. San Bernardo avea reli pur favorevoli ad Innocenzo i Re di Francia e d'Inghilterra. La di lui eloquenza strascinava i popoli e i Monarchi . Egli fece pure , che Anacleto folle abbandonato dai Milaneli, i quali gli si affollavano tanto intorno, che il Santo fu costretto a non mostrarsi alfin più che alla fineitra. Porfe la devozion per quel prodigioto Abate di Chiaravalle avrà indotto quel popolo a mirigar la sua barbarie contro i Comaschi (3) .

<sup>(</sup>t) Fu dipinto Lorario genuficfo alle porte del Laterano innanti ab Pontefice co' due verti

Rex fedet ante fores jurans prius urbis honores

Post homo fe Papæ, jumit quo dente coronam. Quell' homo figuifica valallo. Federigo Barbatofia s' indispetti poi contro rale pittuta

<sup>(2)</sup> Coftui ricco avea per avo un Giudeo. Voltaire lo chiama quindi le Pape Juif. Era certo non minore in que' torbidi giorni la gata pel trono Pontificio, che pel Cersireo.

<sup>(</sup>i) Il Batonio fotto l'anno 1141, fetire 

Meliolanente inplazzili siò perdere Novecomete coherente il Tagi, che fete
agli annali dei dotto Cardinale la etitica etonologica etitica, non
dice metty conto tale di lui natrasione, Noi però non abbiame
documento altro, che ei norifichi questa mova; tottura; E come
avecomo- portoro reggere fenas fortificazioni ? Forfe però il Catprincipio del proportio d

Checchè ne fla però, Ardixion noftro Vescovo nel 1136, facea la fina corte a Lorario (1) 4, mentre quel Cefare guerreggiava contro. i Cremonefi . Poco dopo nel fino ritorno in Germania una malartia lo forprende, e finice quel Principe in un tugurio i finoi giotni . Il fino emol Corrado (2) fale allor fui fredo Germanico» Quantunque i Romani allor tumuluanti contro Eugenio III. Il richitedeffero nel 1146 di prender fra loto la corona cefarea, exil non curò l'imbalciata e dillente, anzi; gli inviati Papali. Eugenio III., cui rinici per mezzo di S. Bernardo di fringer pur lui alla feconda crociata (3), ebbe

dinale arti avuto Tott occhio negli archivi tomani le prinore della fun affersione. Question vi fu per pretefo distreto feudale fopra Mendrifio, borgo della Comafea Dinech anche ora, e pria anche del differeto, e fu quella Comunità affolta, La fentena effic nel Vol, 1, degli Antichi Documenti prefio Nyachivio Decutionale, L'apora della fentenza è del 1146, Sembri quindi, che i Cumafeh fehisfafero altora la via della armi.

(1) Privelegio a favore della Chiefa Monaefe di S. Giovanna Barriffa citato dal Conte Giorgio Giulini nella P. V. Ilib., 36.

p. 343. -- Memutia di Milano .

(a) Corrado eta l'erede per via di femmine della famiglia Gaibellinga, di cui etano gli Arrighi Re'é Cefari, famiglia musciffina a quella degli Eftend Duchi di Raviera e Saftonia, shredi dei Welfi d'Altdorf. Noi li diffino Ghibellini, e Gaeth. E' bene di-finareta per tempo quelt'i momit; di eui venneto pol'ranti mala all'Italia per tei teolo: circa, Vedad Otton Friingenfe Pe Gefi Friderisi fib. 2, C. 2 I Ghibellini furono il partiro Imperiale, i

Guelfi s'antiono al Poptificio .

(1) S. Bernido la predico colla maggiote efficacia, e dopo fertifica la Panthece = L'austrià ofer nefe printifica l' Avidienza mba: le cirtà e i catelli disenza dejent, per tutto vi fav refore, i cai martii figo sver = Lugii VII, Re di Francia invan la tratticos dai configli di Sugero abare di S. Dionigi e suo minifito, Cortady vi marcia pute con accoso, combatenti, S. Recarado non volle accettare d'effere il condottere, Fochifimi ritoriarono dalla guerra: infelice, e di gdefia Crociata pubblicò il Sanor i' apologia poco prima della figa morte, Veggafi il Ficury. Le manifatture di fera futono un de beni delle Crociata; Nos it imparamuno dalla Grecia, Di cio può con l'altarfi il Mutatori nelle differtanzoni fat-le Antichità Italiane,

agio di rilurre i Romani amatori di rinovellar la repubblica, e loro accordò la pace nel 1149. Ma Corrado, dopo il uo infelice ritorno dall' Afia, si riltene io Germania, e foltanto nel 1152 erafi rifolto di recarii in Roma per avervi l'Imperial cotona. La motre il prevenue. Vuoli, che magnanimo configiiaffe i Principi di eleggere non già il picciolo iuo nglio, ma il nipote bensì. Federigo Barbaroffa (1).

Ei giovane d'anni trenuno, e pien d'alte idee vien eletto Re ed Imperadore col confcuño unanime de Principi Tedefehi, e non fenza il fuffragio d'Italiani Baroni, come atteffa il di lui zio mateuno Ottone Vefcovo di Frifinga. Amando fegretario del nuovo Monarca ferive molti effere flati gli evoi concorti dalla Lombardia Tofcana e Liguria per l'ele-

zione in Francoforte.

Il Barbarossa insosference dell' italica libertà, pieno la mente della potenza di Carlomagno e del primo Ortone, affabile cogli umili e cogli amici, illetterato, (a) bellicolo, e nella giultizia severo sino alla crudeltà, inesonable nella vendetta accolte ben voloniteri in Gottanza Alamano ed Omobuono lodidigioni, che in tozzo abito e colla croce in mano, come il cottune era de' supplichevoli, s'eccido gli tappresentarono della lor pattia, e la dutissima Mi-

- - Coogle

<sup>(1)</sup> Il Barbaroffa era figlio di Federigo Gocle offia il Lofco frarello dell'Imperadore Corrado, e di Giuditra figlia d'Arrigo il Nero Ethenfe Guelfo. Favi lufinga; che eleggendofi lui difeendente da Ghibellini e da Guelf il foprifiro le antiche diferedie.

<sup>(</sup>a) Oltre cio, che ne de no a'tri florici mi fia qui lecto di trafferrate introno Federspo alcune tighe d'una Cronca Manufertre, che io posseggo, 

Fisit Milite freunt, e manuferrati de magnatimu miti 6 affabilit, illiteratur, les morali experientai sollies qui more homium matteram vieli 6 uber, Questa mia cronca comincia (a) gasto anneo da giorni d'Adano, Dell'Amanuente od Autoria artica fono i farti sino al 1210, Poi v'è una continuatione di pisteriori maio ed autore, e le ultime linee di questa si ferritero nei 1714, 1819, Apilite e v'è la data di Roma, Mi sa pur qui lecto d'agi
11 19, Apilite e v'è la data di Roma, Mi sa pur qui lecto d'agi-

lanefe (1) irannide. Egli spedi favorevole a Lodigiani e Comalchi quindi tunolto alla Città preporente con fue lettere Sicherio, ma il lor Consiglio calpettò il foglio regio, ed avventosii contro l'inviato. Federigo avvolto negli affai Germanici non pote vendicarsene tosto, e trattanto i Milanesi ssorzando noi, e i Lodigiani a soccorrerri piombaron sopra i Pavesi, ma rotti a Lardiraga prello l'Olona vi perdetteto no (2) restoro. Fluttununi semper fra il pazzo ardor del dominio, e il timore dell'adirato Federigo or guerreggiavano i vicini, or con una coppa d'oro piena di monete cercavano invan di placarlo. Ma egli sapeva troppo la lor condotta, e Ardizione no sitro (5) sino dal 1122 pote svelargii la deplorabile

giungere, che in questa mua Ctonaca ttovasi anche un altra opinione sull'epoca, in cui Como su preso dai Milancsi. Eccola z-Anno vero Domini ICXXVI, Civitas Cumena capta et a Mediolanessibus in Angusto. Circtolla qualche altra volta ancora, per-

chè in leggerla vi logorai gli occhi.

(1) Nel 1153 : Otto Motena Hist, Vedi ill Tomo VI, Rerum Italicarum Striptores, Il Sigonio nel Libto XII, de Regno Italia fettive a pag. 216. Soum est habere animum suffit, nam fe propedicom maturum auxilium alfaturum, na cortino litteri ad conjules Nelislanentium datis, un a Laudachum Comenfungua exfirerent ina

iuriis , insperavit .

(a) S'impadioniono i Farel à' un vallente meglio che dieci mille marche d'argento, il Conte Giulni in nelte manure di Milano P, VI, jib. 1, p. 17 le caitela cettifipondenti a cinque milanoi e enquecerno mille litre odierne Milanel, Siecone accade fjeffo nella flora i difeofio fulle monere, farà bene di annotate qui, che la munazion faccelliva dei valor loro fa fomma. La proportione delle litre foldit edenti del fecolo IX, e X, con quelli d'enfort renpi è come l'uno al rosse, il moneta nasva del fecolo IX, e Conte d'uno al rosse, il moneta nasva del fecolo XII, è come l'uno al 150, fino alla tovina di Milano, al feffa moneta derritorata dopo l'ectude Milanele fa come l'uno al 60, poi nel XIII fecolo come l'uno al 60, poi nel XIII fecolo come l'uno al 50, poi nel XIII fecolo come l'uno al venti, Quindi un folde tertolo eguivale ad una litra nofta.

(3) Il Card, Baronto negli Annali Ecclesiastici T. XII, Anno 122, potra per interco l'atro di concordia tra Eugenio III. Tapa, e il Re Federigo, la esso leggesi fra restimonj Aristio Comanus Episcopus, Quandi non politam comprendere, come il dot-

forte nostra. Lo vediam infatti già grato al nuovo Re, da cui gli il confermano (1) le ragioni, che il Vescovo avea sovra varie ville, e con due altri privilegi (2) venne dittinto anche nel susseguena nuo.

Federigo avea già stabilito con Eugenio III. di cendere in Italia nel 1154 a prendervi i serti regio e celareo. Ad Eugenio premorto succedette il breve pontificato d'Auastatio IV., e quando il sarbarossa veniva, era già Papa il quarre Adriano. Il distinguevano candor di cossumi, intelletto sublime, larghezza di limosine, e molta costanza d'animo. Per la valle di Trento frattanto il Barbarossa forentistimo esercito s'affrettava in Italia. Bandi ben tolto l'adunanza solita ne prati di Roncaglia, Ivi comparvero i Consoli di quasi tunte (3) le

ro Marchefe Rovelli nal T. 2. Stotia di Como p. 119. 150. metra in dubbio la pricena d'Ardatson noftro in Goftana; Ella non può impagnatti, Si confervino i dubbi futla di lui dignità Cardinaliai, b. honch d'effa pure ne lo fregi il Saronio, e il Giacconio al T. 1. Col., 1050. Ma il Giacconio nella vita di S. Damafo Papa ni e orno anche. S Geralamo nel 1V. fecolo. E' chiato, che il Vefcovo noftro e pet se e pe' nostri maggioti avrà parlato fotre in tal congiunatta;

<sup>(1)</sup> Nel 1152, Yedafi presso Tarti. T. 2, p. 869. Le Ville ivi nominate sono Ugiate, Calanova, Albiolo, Gagino, Fino, Bregnano, Caverasso.

<sup>(</sup>a) Presin il Tatti p. 379., ed 393. Ambedue i diplomi Gno del 1133. Col primo il Re concede al Vescovo il Contado di Chavenna, Que popoli per sortiratà si direvano dipendere dai Duchi della Svevia, Col secousdo ottien varie rendite, e i due borghi Garaedona e Domasio. Sia qui opportuno di notare un' altra sitanezia del Quadrio. Egli a pagina 106. dilla dissellation V. sulla Vatellina soltene, che Como fosse sensi vescovo dalla sua diffunzione sino al 1158. Tutto ciò per sar independente la saa Valetlina.

<sup>(1)</sup> I fatti di Federigo (on 1) noti, quanto la prefa di Rona fatte di Calii, e la battaglia di Canar rinta da Analishe, come appunto fitive il Denina. Oltre i due Ottoni nè patiano Sice Raul, Cafari, il Cardinal d'Atagona, e qualche altro coctanco. E pur trattata bine quefla parte di Stotia anche da modetti Francchi, Voltaire, Condillae, e Millor. Si tiffetta, che moliu citti fpeditoni luoi misso, cri fipar l'annimo dell' Imperadote. de

vittà, ma le querele dei Lodigiani e Comaschi furono le più alte. Obetto dell'Orto, e Gherardo Negro consoli di Milano tentano invano di sedar l'ira del Re, e finalmente ttringono accordo di sasciar libe-

ri entrambi que' populi .

Federigo, che volca volgersi al Piemonte, prende a sua guida i due consoli Milanesi. Esti o frodolenti o sciocchi il guidano per le contrade del Pavese dalla lor guerra reccute desolato. Vien a pentria di tutto l'etercitto. Barbarossi ne insuria, lega alcuni Milanesi alle code de' suoi cavalli, brucia Rosate, rissua in Abbiategrasso i melli di Milano, che li recovano dono di quattro mille marche, e lor intima, che non isperino accordo di torte, se Como nou si ripigerino esti, ma il Re distruite nondimeno le lor terte di Galliate e Trecate, poi corre a domar Asti e Tortona lor consessare.

Dopo tai fatti anelando all'impetiale cotona aviasi a Roma. Adriano viene ad incontrarlo a Nepi, ma come Federico non volle tenergli la staffa, il Papa non gli accordò il bacio. Informato poi il Monarca della cerimonia vi si prestò nell'indonani, non così terminatono placide le pretese (1), col popol romano. Pu egli Gesare dichiarato ai 13 giugno del 1155.

ac. ...,,

Pensò quindi di rirornare in Germania, e tor-

egli accortofi, che non avvia putto rudurle tutte mostrofi amito alle oppresse, e sparie il teme delle discordie. Dividendole lusingossi di direnir egli un altro Carlomagno. Veggas il lib. XI, delle sevolutioni d'Italia, Il Denna vi pennelleggia bene lo stato delle cose nel C, 1, 11, 111, IV.

<sup>(1)</sup> I Romani gli (pedicopo manni), che ofatono patiargli; come l'antica repubblica avia favellara di un Procentiolo, che arelle ecceato un trionio. El definetacili. Veggad, Sigonio de Recuo Italica lib. X11, p. 290. Lffi, veggendo, cen Barbarofii dichinavai Augusto dal Papa fenza il luto lufragio prendon l'armi, ammatanto pur redichii, phe incontrano verlo S. Pietro. M. Bunquinte fon vinti, e il Papa intercede per effi prefio Celare.

novyi coll' efercito affai diminuito per le malarie m'a prima in Verona diede una fentenza contro Milanefi per la diffruzione di Como e Lodi, e trasferi il diritto della secca in Cremona. Elia però quanto fiparentati galla fina dimora, altrettauto ardiri per la di lui partenza affilgon Pavia. Noi, i Cremonefi, e i Lodigiani finan l'affiltenmo alleati. Pavia fu vinta, e i vincitoti portaron pure fini territorio morto la guerra. Perdemmo il caffello (1) di Chiatlò da torri infigni difeso, cadde pure in lor potere l'intelpugabil rocca nostra di Stabio, e venti terre nella valle di Lugano. L'Abate Uspergeie narra, che nel medesimo anno 1156 fi gittaller del tutto a terra (2) le reliquie della nostra, città.

Si avvicinava però la vendetta nostra. Cestire valica gia le alpi Trentine (3) col fior delle truppe. altre schiere lo sieguono, e pastan per Como. Noi militiamo con effe . S' ingroffa l' efercito di confederati, e falito a centonila uomini, vien prima atfalita Brescia, e domata, poscia si volgon le forze contro Milano . Battuti orribilmente dalle petriere , affaliri e ilmuni dalla fame chieggon que' cittadini mercede col mezzo di Guido Conte di Biandraie. Le principali condizioni turon la libertà di Como e di Lodi, lo sborto di nove mila marche d'argento, trecento oftaggi, la perdita della zecca. Dovettero escire i Consoli i Nobili l'Accivescovo il Cleso a pie undi, il popolo colle corde al collo, e prejentarli a Barbarotta, che per maggior fatto erati da Milano icoffaio per quattro miglia.

<sup>(1)</sup> Sire Raul, nella Raccolta Kerum itaticarum al Tomo VI.

<sup>(2, 11</sup> Marchefe Royelli, T. a. p. 11s. non trovando alres feritrus contemporanco, toltone l'Uripetgefe, dubita di questo fecondo ectidio nutro. Ma io temo, che pur troppo il patifimo. Come ne avià tilpainnati un tal vineisere? E noi qual direfa arveam quil

<sup>(1)</sup> Radevico in Append. ad Octon Frifingense. Lib. 1, C. 25. Octon da S. Biagio, Chron. C. 16.

140

Gunfo della vittoria giunfe a voler, che quartro giureperiti di Bologna decideffero fuo il dominio del mondo intiero, e fu appunto (1) decifo così. Cefare quindi obbligo tutti a dimettere le regalie, e foltanto le richbero quelli, che poterono co' documenti moftrar l'indulgenza degli Imperadori. Frattanto fi riparava la città noffta e il diploma di Federico dato nel Marzo del 1159 ci accenna il favore, di cui godeva il Velcovo (2) Ardizione. Intervenne pur egli alla Dieta tenutà a Roncaglia (3), in cui Cefare trattò di rivendicare i diritti all' Impero, e tiuse di bramar la pace della Chiefa lacerara da nuovo feitma.

Col passaggio di Adriano a miglior vita nel sertembre del 1139 venne sospesa una inevitabil rottura (4) fralla sede Apostolica, e Barbarossa. Ma.

The supplemental s

<sup>(1)</sup> I Canonifi decidevano, che tutre le terre e le ifole, ove s'introduceva la fede, eran del Papa, e questi Legulei in vece facevan tutro di Cefare. Ecco ove vanno le adulazioni e t sistemi Vedi Millot Epoca IV. C. X. Musatori Annali d'Italia T. VI. Anno 1154.

<sup>(2)</sup> Litte nell' Archivio Decutionale di Como nel Volume I, de documenti anteni, il Tarti lo pubblico pure nel 7, a. 9, 75,6, ma troncollo alte patole. Frapteus pro patitice Gr. Se avelle continuaro a trafettivete il diploma, non avria facto motire Ardiatone nel 1554, pae dato gli avria nel 1559, per fucceffore Enteo, l'Limperadore vi dice chiatamente, che il fue oditto per la tredificazione di Como vien anche concello per le preghiete del Vefcuyo Ardigione.

<sup>(3)</sup> Raderrico ce n' è garante al l. z. c. 3., ma il dinota foltanto col titoto di Feffero di Como, e ne tace il nome. Quindi feguillo egualmente il Sigonio Pe Repno Italiæ lib. XII. p. 101. (4) Fleury libro 70. Mosheim. Secolo XII. F. 11. Capo II.

quetto fecondo come Procedance mellana a Federigo e pata delle tecchera: Papil pur foro l'Ottimo Adriano. Egli già poì anni Pinna colle pu mari figigazioni avea rappasificato il facolo Federo, e il polito vedel l'electre e, che per inacco reca di sigonio l'e degno Issise ilb. XII. p. 195. 196. Ma dil 1757 al 1759, eran peggiarara le code. L'imperadore volle taus cigire il Fodro ne' pari fiuddati al Papa, gli colfe i tributi di Feriaca, e della Erizi deia Contriba Maritale, canete con'i abbitaione delle Rega-

elettosi il Terzo Alessandro, volontier gli si oppose da Cesare l'antipapa Vittore. Si venne alle scomuniche, e Federigo intimò un concilio in Pavia. Cadde pur sotto l'anatema di Papa Alessandro quel Eudovico, che tenea pel Barbarossa la rocca nostra (1) di Baradello di fresco per opera di Cesare a) ristorata, dopo la sua dimora fra noi, quando visito i bellicosì Itolani, e distosse le concasta di Alessandro III., quantusque Enrico lor Vescovo, sosse (4) Scismarico, e successo d'Aredizione Intervenista al Conciliado Pavese, e riconoscesse l'Antipapa Vittore. Costui in ricompensa dell'indegna sua compiacenza otreane da Cesare (3) un privileglo dettato dall'equità di que giorni.

Mentre così Federigo affliggeva la Chiefa, non ommetteva di guerreggiare aspramente co' Milanes.

lie aggravo non folo i trincipi e le città italiche, ma spogliò più Vascovi e Chiese, pretese da Vescovi non solo i ginramenti di sedeltà, ma l'omaggio, che dicevasi di que' giorni hominio.

(1) Radevico lib. z. Card, de Aragonia in Vita Alexandri 111. Orto Morena, e Sire Raul.

(1)'L'Abare Urspergense, Edizione d'Argentina pag, 119. (3) Accennammo pure nel C. IV, questa gita di Federico, di-

eui ragiona il di lui fotico Radevico

(4) Il Marchefe Royelli T. 2. p., 195, ziferifee un documento del 1195,, in cui Entice è nominato in tal guifa = qui diccie-tur epiteopus = Ch' egli intervenifie nel 1160, al Conclinbol Favefe lo affermăr'il Marchefe a pag. 192., dubira poi che, intervenifie a quel di Lodi, na per la prima cyras etat il Cardinal d'Aragons nella vita d'Alcflandre III., il Mucena e l'epitole feilimatica aggianirat all Manth per fupplemento al T. 2, de' Con-

eilj del Labbe e Coffart .

(5) In spedito nel Giugno del 1163, Il Tatti il pubblicò a per 875, T. 3., e vi correse la fussa da 1163, L'Imperadore lo associación en este alla esta del 1163. L'Imperadore lo associación en esta del concession di benessa; e senda esta del tempo en esta del Vesta del Vesta durezas del cempi fosse punto el la poes cura del Vestavo lo avevano importiro. Del resto Enico vica detto nel Diploma = Estecias Princepta sofe silvinione, voste egli era ummo d'alto Castao, Ignoto, perchè Benedette Giorio lo chiamino fine de ma Amico.

Services Good

Il fatto però, che merita il lume delle lettere, è l' impresa contro Carcado (1). Quel fortissimo castel-, lo tenevali per l'Imperadore, e là dalla Martefana e dalla Pieve d'Incino recossi il Milanese esercito. Gil fe ne stringe l'asledio, ma Federico vi affretta pute le tire e le schiere alleate. Impeditesi agli affedianti le vettovaglie, fono elli coffretti di venire a giornata. Federico, che combatteva all' ala destra rompe i nemici, ed è già padron del carroccio, ma il nerbo della cavalleria nimica scompiglia l'ala manca in gran parte formata da Comafchi e Novarefi . Truppe freiche , che giungono d' Erba e d'Orfenigo accretcono la disfatta de Cefariani. Federigo volgefi in fuga verso Montorfano, indi fino a Como. Nel di feguente 1200 Cremonesi a cavallo. ed to Lodigiani, che giungevano in fulfidio ignati del tritto evento fon da Milaneli battutt tra Canturio c l'Acquanegra. Frantanto i Milanefi profeguivan l'affedio di Carcano, ma bruciatoli nel 10 d'Agosto il Castello di legno ove ayean le machine da combatter la rocca , fi ritiran alfine .

I varj evventi di quelle zuffe, non impediron, però, che pretto sloggiaffe Federico da comorni del nostro Baradello, e che nel Maggio del fuecciivo anno 1161 i Cetariani e gli alleari non premeferi affetio Milano. Gli arti di valore e di barbarie (a)

<sup>(</sup>t) Legged Calessam in Taolo Giovio, [Edgia Timban Edition Lawde Hilbstriam, Nell' Autografo v', chanàunene Curangue, Il Sigonio malamente il colloca fui Lario neli libro XIII De, Regon Istilie, Circano è diffante da Como ferre mujua citva, e favrafia al laghetto d'Alserio, lo lo vifitai, come feet d'ogni luo, go celebre nelle nofite fiorie, L'opportuni del luogo è veramente fingolire per la difetia, Profonda valle il circonda feavata da minimello, the fearical foil adjo è veramente fingolire per la difetia, Profonda valle il circonda feavata da minimello, the fearical foil luogo è vitare in parte dell'antico Feppili. Una linguia foila di cerca il congiunge al paete, Nel fingui.

(2) Egil anchia circi c'intendi, e, no Musterin toccano ampiamente quella paere di floria, Puor ria gli altri vederfi il Congreptivo della paere da floria, Puor ria gli altri vederfi il Congreptivo della paere da floria, Puor ria gli altri vederfi il Congreptivo della gia per po, alla sea. Nelle

che vi si commisero sanno fremmere e maravigliare l'umanità. Que' miferi, cittadini ridotti a viver di cani sforzano i Consoli alla resa, che accadde nel Marzo del 1162. Trecento cavalieri recano al Barbaroffa le bandiere e le chiavi, da mille fami gli fi conduce il carroccio, novantaquattro gli offrono le trombe de la città, i nobili in supplichevol atto gli giuran fede in nome del popolo. Ma la fede non si mantiene da Cetare . e sentirono allora i Milancfi il frutto delle lor crudeltà ufate co' finilimi popli. Federico, ordina che tutti n'escano i cittadini recandoli feco quel poco, che poslono, il resto c. preda degli firanieri . Molti de' nobili fi trasferiron a Como, Bergamo, Lodi, Pavia. La plebe infelice dovette accumularfi in quattro monifleri . e fabbricar quattro proffime terre. Si abbatte la città fuperba. Noi diffruggiamo il festiere di Porta Comacina, i Paveli diroccano la Ticinefe, la Renza i Lodigiani, cadde la Vercellina foito ai Novarefi . Que del Seprio e della Marretana atterrano il rione di Porta Nuova, e quello di Porta Romana i Cremonefi . Più votte torapili poi nello fleflo anno a. rovinge le ruine . .... . p. 2 singe.

fue Vicende di Mijano, Er reca gli iquares antera degli Sentrori Tedeliche, e come queite erano add tt: a Federigo, cost tendele evidente la de lui barbarie . Qual' carattet d' eroe moftro mai egli , quando nell' affidio di Ctema coptiva gli atieti cogli ignudi corpi. de' fanciulli e giovani Cremafchi prigioni, perche i lor congiunti e concettadine le amma zzailero, fe put volcvano difender la patria? Egir men pet amore, che per politica ajuto noi Comafchi a' riforgete , ma la tied. ficacione nuara la compi esti fulcanto ; come diffe il Muratoti intuino ai Pifan, pel 1167 e come diffi io alriove, can pergamene, Infarti, quanto anche fra nos aggravatono in breve il giogo i fuor mia:tts Tedelchi le Che le sovine di Mislano fi folcaffero dall' aratto , e fopta vi fi fputgeffe il fale ; è frottola del Françaia feguito dal Meibomio, e vien pur ripetuta da Voltacre, Lyai fur f Hippire Generale, Chap XLVI., non che dal Condillac, e Miciot. Nella Ctonaca manofetitta da me pofieduta e piu fopra citata leggo = Civitatem junditus defruxit & extirgavit de menfe Martii , fiquidem muri altigimi jundique juje fogli junt , cetera ad cincrem redalla .

Impaurissi l'italia, e sembrò crescere la serocia del Barbarossa, che a diplomi suoi ponea la data del Milanese-Eccidio. Vengono totto a patti di sommissione con Cestre Brescian, Piacentini, i Bolognesi, accossaris a Papa Alessandro, placano l'Imperadore faceadol piaggiare da lor giureconsulti; ma denno simantellare le mura e riempire le fosse. A turte le città (1) impon tedeschi pretori il Barbarosia, A noi toccò Mastro (2) Pagano, che con ampia giurissiazione anche sul Seprio ed altre contrade, assistito pure (3) di assessori inserva nel Baradello, detto anche negli antichi diplomi Barabello, detto anche negli antichi diplomi Barabello,

Questi rapacissimi ministri accrebber tantosto i sinsino dio contro la durezza di Cefare. Egoli sinsino di divir benignamente le querele; ma nulla muto. Ogni vitello, che nascevà ai coloni, ogni tiglio era un titolo di tributo pe' genitori, ogni fimocolare soggiaceva al censo di tre soldi imperiali, che si valutano lire 30 odierne. La pesca a tutti vietata e la caccia (4). La comune miseria raddolci i rivali animi Lombardi; Scoppia già contro l'Imperadore una follevazione fulla Marca Veronese (5); Erli per achetarla v'invia Nunzi dalle cità (6) più

<sup>(1)</sup> Cremena, Pavis, Lodi, aitre poche ottennero di reggersi co' foli lor Confoli. (2) Perchè si chiamasse egli Magro, l'ignoro, Sappiamo, che

<sup>(1</sup> Perche la chaimate egi nomen, a la dilancie gli fa softitimofi Pietro di Cuali di Vicepoverno di Milancie gli fa softituito Federico Chetrio appellato Nacfre dello Stunde, il qual nome, pet tettimonio di Murtroti fignificara una digaria nelle Cattedrali, Nella Mia Cronaca manoferita leggo = In civitatibus pro san voluente conficius perchete.

<sup>(3)</sup> Vedafi Rovelli . T. 2. p. 165.

<sup>(4)</sup> Chi non abbia i coetanei Sire Raul, Acerbo Morena, e Romualdo Salernitano puo vedere la durena del governo presso Triftan Calco buon istorico Milanese nel libro XI., e la Cronica E-mana all'anno 1165.

<sup>(5)</sup> Alle collegate Verona Vicenza Padova Trevigi ed alere mis, nori cutà fi unicono anche i Veneziani.

<sup>(6)</sup> Furono tratti i Nunzi di Cremona , Pavia , Novaca , Co-neo Lodi .

fide trafcelti. Cadono, i megoniati : Impugna et Parsmi, ma l'efercito fearfo, e i pochi fuffidi, che occenne da noi (1), il cottringono don difonore à ritirarti in Germania fulla, fine del, 2264; the = 0.05

Pieno però egli di-mal ralento verso eli Italiani e la Sedo Apostolica i dopo la morte dell' Amipapa Vittore, foiteneva Guido da Grema . che osò intitolarfi Patquale III. Ma già ridotti i Romani all' offequio, ed amiffino dai Re d'Inghiltera e di Francia tornavati in Italia il III. Alesfandro, ne lascio già egli di foffiare nel fuoco. La colleta imprudente di Federico : che fcefe in Italia con ferolio efercito fulla fine del 1166, gli accrebbe nemici . Alienò pur molto anche gli animi de confederati il duro modo. col quale egli udi le querele (2) helle Honcaglie ed a Lodi . Gli Oragori delle città intono bruscamente accomiatati, ed egli avviofii verso Roma col tuo Amtipapa (3) Pasquale. Da lui volle, che s'incoronaffe Beatrice fua fpola, ed egli ftello con penliere Arano li prese di bal nuovo il diadema d' Augusto

<sup>(1)</sup> Cestro il grande odio contro i Milance, già prepotenti, ed allora si mifert, mal volontieri le cirtà amiche di Federgo l'aqueravano a vecsare il fingue italiano, ed accestice il germanco giogo.

(2) Muratori Annali d' Italia T. VI. p. 570. Sigonio lib. XIV.

in principio. Di questo libro mostrò il Sigonio di vonpascersca simpolatmente, ed infatti poso vi potà aggiungete il Mutatedi.

(1) Nelia Ctonaca manolicius presso di me leggo. E Ause amini McLXVII. Pajchalmo Matipapan di hergiarcam aggel spazium Petrium in fedom applisicam intensitavit, è tam Romani S. Petri estessistam laccellasjent, non perfeccia patiente artium prophanonal concepte. Propterese nature, quod nultum malaum presenti impositam, mone spue lum maratitatisti pelitentis periodita. Examma non civilatesi sprintiare. Maratima prophanonal concepte, Propterese nature, quod nultum malaum presenti impositame, mone spue lum maratitatisti pelitentis printiatis. Examma non civilatesi sprintia configurareman Mediciolangum redelificantesi, contrati printiare di printiare di

dopo aver fatto macello de Romani, che gli fi op-

fait Francairo, ache il Barbaroffa verfavafi fulle fonnd del Tevrer, moltel città Lombarde (1) rianovano l'alleana a e fi prometiono di non voler foggiacere ad altere conditioni che a quelle, di cup godevano fonto il III, Arrigo. Como però tunto mantienevafi. Bidele (4) al Barbároffa, ed in que rempirarea per Vefevor (1) IV. Giovanni, ignoto ad aspii sforico nostro pria (2) di Roberto Rusca. A tal Vestroro e di capitale di benemeriti. Comacchi concedette pur Federico il castello di Baradello e la torre d'Olomio (4), i risto de mantiere del concentration de castello di Baradello e la torre d'Olomio (4), i risto de mantiere del concentration de castello di Baradello e la torre d'Olomio (4), i risto de mantiere del castello del Baradello e la torre d'Olomio (5).

Ma la peftilenza mellafi nel campo dell' Impetadore mierca cendinaja di foldati per giorno. El ivperdettre anche più principi, e tra questi il cugin suo siglio del Re Corrado. Risfratosi duaque da Roma tmora egli atl'appennino i Lombardi, che gli constaltano il varco Senza Obizzo marchefe Malaspina, che gli diè l'adito per l'aipre aspiagge della lunis giana, era fatto di lui. Ma fuggitivo alfine dovette zivalicar le alpi nel Marzo del 1168, e ridussi in

horgogna terra fua dorale,

(1) AG2 S. Galdini apud Bollandiftas ad diem 19. Aprilis , Muratori Anrig Italic, Differt, 48, Vol. IV. Col. 261.

(2) Murgioti. Annali d'Italia, T. VI, p. 321. Anno 1169. ferite lu voie d' Comment jojettu ii, che il continuative d'Accedo
Moran accettuagi i fomajchi, proche questi cantinuarono ai enne ul
prittio di Federige. Ciò non ofnante godovamo della fiducia de'
Milanch, i quali, come natra Stre Raul alla colonna 1191. del
T. 3. Reum l'accierum Seriptores, realimiter fin noi nutil atto,
the tifigravasi la lot patria, patte di loc softanse come in luogo
di figuressa.

(3) Roberto Rufea; Della fua famiglia libro primo, A torto venne il Rufea cenfurato dal Tarti. Il Marchefe Royelli cita e pruova una fentenza data da Giovanni IV, a favore de Canonici di S. Fedele, nel cui archivo confervafi il rogigo autentico del 27, Giugno, 146 y. T. p., p. 152.

' (4) Vedefi il Diploma nel primo Volume degli antichi Monumenti nell'Archivio Decurionale di Como, Vi niancano le nore eronologiche dell'anno, Avvi la dara di Felforte ai 25, Ottobre.

Stipuloffi ai 3. Magglo del 1168 l'atto di coneordia fralle città alleate, ed è notevole, che vi ac-

cedestero allora (1) i Comaschi.

Gia noi con trattati avevamo riacquiffato Mandello de poco dopo stabilici i contini del territorio co' Milaneli, cui per altra, benche appena riforgellero, ci convenne di cederne (2) alcuna parte .

Ma ben più rimarcabil per noi fu il feguenze anno, in cui la pettilenza ne affliffe, e l'odio ci refe barbari al feguo di gnattare dai fondamenti (2) la rocca non folo, ma tutte eziandio le abitazioni dell'Hola Comacina, e forse su premio dell'accondiscendenza nottra ai Milanesi l'abbandono, che esti pur fecero de' bellicofi Ifolani . I principali fra quelli si recarono (4) allora" a Varena, dove introdus

(t) Muratort , Antiquit, Italicarum Different, 48. Yol, 1V. Col. 263., e lo ftello negli Annali Italiani all' Anno'1168.

(1) Rovetli T. 2. p. 168. t69 170, 171, Il fullodato autote pubblico pute in fin del citato volume gli analoghi documenti fotto i numeri X. Xt. XII. XIII. XIV. XV.

(1) Annali , Tarer , e Ballareni pag. 107. Cronithe di Como recano i versi feguenti, che fugono fcolpiti in marmo con altri nella Chiefa di S. Giovanni d' Ifola :

M. C. Jant annas I. X. 9. que notandos Infula quando ruit , magna pefilentia luit

Benedetto Giovio nella Parria Storia a pag. 14., e l'Abate Ursper-gense ne afficurano, che nel 1169 fi diftruffe l' Hola Comacina. Alcuni degli Itolani fi tirirano ful proffimo lido , e ftercero in una terra col medefimo home , Quindi avverre bene l' erudi to Marchefe Rovelli, che i documente totani del 1189, 1191, 1191, 1197. qualrfican il villaggio d' lfota col citolo da Nuova , ed un d'effi fa cenno della vecchis . Quanto fu ingiufta quefta diftenzione dopo il viaggio di Federico nel 1119!

(4) Kius loci incolas Varenam migrare permittentes . Sctive Benederso Giovio al luogo citato, Vedafi poi anche al Capo XV. di quefto Commentatio , e qui trafetiviamo una delle lettere la-

tine manoferitte di Bededetto Giovio Benediclas levius

Joseph Mario Scote . S. D. P.

Lagidem , quem reprobaverunt adificantes , bic jadur ef in caput aneuti , Mirum ef , quod lea nos ames , ut'non modo bofpfralibus & qua vera præferirit anicilia officiis de notir jamaid benemereri , fed fero il rito Patriarchino Aquilejese in mezzo alle spiagge Ambrosiane. L'ira de Comaschi non si limito da abbattet nell' siola le casi de 'privati, ma diroccò pur anche se Chiese, onde caddero nella scomunica, da cui surono atsolis solitato (1) nel 1884 da Gotofredo Patriarca d'Aquileja.

stiam vetufatis Familia Nafre memorium excites aut non esterra nuper preziifie, ut de gigantibus jabulantur acedi debermus , imme vero quaf a Titale ipfo , long , ferie & inensitabili genealogia defrendife glorieri pofimur. Hot lapis ille loguens, quem' miffi . grafofert , & clarius veriafque ofentat , quem ut alique , vet Sibella follo, telimosio indigesmur. Erit dutem inter Pomus Nograj'emnista collocatus non tuo folum , fed & communis urriufque fimici Antonii Parochi tui munere in incem datut, & ceu postiminio at Piro um illorum pletete finul'& munificheir infignium policitatem delu Aum , & propriis penatibut refitutum nemo non intebitur . Quel fipereft , ita noi omies tibi devin for efe feies , ut vere contribul i è communis esustemque petrix musicipi, quol vicinix originisque ratto pokulat, quanto sovios & Parenttes ipsos, qui Insulanorum Colonia , immo transmigratio sucrual , plim iifdem sere teclis habitaffe de primis monimentis comeduram facere liceat , id quid & facra votra , quious în hodiernum diem utimini , docent Quod fi per occa-Aunem liquerit , non dura materia , fed aliquo meliori antidora granam referre Aulebo . Fole.

(1) Benedetto Givvio Hif. Patr, lib. t p. 35. = Cominfes, cum oppidum Infulæ excinderent, facers ades D. Fautini & D. Fupremir demoliti funt . Quocirca facris XIV. annos eis interditun juit Tandem impetrata venia Gotfrelus aquilejenfis Patriarcha Comum acciedens . . . interdictum fufulit . . . in y, ut fimilet facras ad. s Comi confrueren , Efifte infatti nell' Atchivio Decutionale . l'eterum Nocuin, Vol. t, pag &, il mandato del Patriarea . I Complebi aveano gia cominciato in Como giulta il prescutto d'Aleffandro Itt. l'edificazione di due Chiefe tagge a S. Fauttino, e Santa Eufemia, che divenne forle por il monattero di monache recentemente foppteffe, L'erudito Marchese Rovelli nei T. 2. P. 153. 184. 185. ragiona di quelto Interdeito, e vuol, che fottanto fi nomini fcomunica, e dubita, che vi follimo incorti. Ma fe riflettafi al parrito Imperiale, che noi legurmmo antieme co' dae notti Velcovi Entico, e Giovanni'il IV., fe tiffeitan inoltre al titole di popole perfide, che ci fu dato da une ftorico tottaneo nelia vira d'Alcifandio Ill., ove egli narra la rosta prefio Legiane data al Barbaroffa ed a noi nel tire , tinierra facile il eredete , che foffimo quatematrerati dal Pontefice . Come por fluttuammo a miluia degli avrenimenti, e ci accoftammo talora alla lega Lombarda, avremo avuto forle allura l'induito d' Alelland.o 111. che fi cita dal lattiarea d'Aquileja nel fuo Monitatio .

Mentre noi fulli sfogavamo di tal guifa la tivalità nostra, Federico quasi immemore delle Italiliche cofe paisò il festantanove in Germania arricchendo di Itali i fuoi figli , e togliendo per elli quanti più potea feudi alla Chiefa . Ma l'Imperador de' Greci Manuello, che già fretto s'era in lega contro il Barbarolla col Papa (1), il Re di Sicilia Guglielmo, e i Lombardi, mandavan danaro ai Milanesi (2) per la più pronta ed intera rieditica-

cruciavasi intanto Federico per l'amiciala di Papa Aleffandro colle città Lombarde. Tenro quindi un accordo inviandogli il Vescovo di Bamberga, che unico fra pretati alemauni fla va tuttor pel Pontetice. Ma s'avvide del laccio Alessanlro, ed avvisò pertanto, che le città collegate inviallero i loro oratori al colloquio. Con tale attitizio fvanì quello di Cefare, il qual fingeva foltanto di volerfi rappacificare colla fede Apostolica, Infatti fostenne egli l'Antipapa Califto, che furrogato vense a Pafquale.

Gli Italiani però , quafi aggirati da crudele vertigine, non fepper goder quella pace, che for lasciava la loutaninza del Barbarossa, e volter contro se ttessi le armi, Bologna contro Faenza, Ferrara contro Ravenna, i Firentin contro Arezzo, Pifa contro Genova e Lucca. Milan intranto approffittò del tempo, e non tol rittoro le ruine fue, ma dilato la città cingendo nel giro delle mura i templi de' SS. Ambrogio, Lorenzo, Nazaro, Enfebio, poi bandi pena del'a lingua, contro chiunque il fol nome pro-

ferire office di Federigo.

Ma egli ardeva d'ira contro l'Italia, ed avvalorato dai rintorzi d'Enrico (2) Duca di Sasfiniti

(2) Nicera nel cirato libto .

<sup>(1)</sup> Card, de Atagonia in vita Alexandri III., Niceta Coniare nella ftoria dal 1114, al 1264 . Lib. VII.

<sup>(1)</sup> Il Sigonio lo nomina fempre cugino di Felerico . Fratris Filius , nia quett Enrico detro il Leone era figlio d'Arrigo il lu-

I collegati per difonorario del tutto muovean l'efercito, ed egli allora marcia contro edi per impedir l'union loto (2) cogli Aleffandrini. Avvi; chi crede data una battaglia a Catteggio, Sigonio (2)

perbo Duca di Daviera, e di Gettude figlia dell' limperadore Lotzrio, Attigo venne ipogliato poi d'una gram' patre de fusu flari dell' adirazo Barbaroffa, che perdonar non gli leppe d'effette flate da lui abbandonato nel, 1175, Attigo eta cugino per femmine col Barbaroffa, Vegasti Chiudoto Geneslogia delle cafe più illutti, u

(1) Sigohio, Lib, XIV. p. 131/Cremonestes, Perthorentes, comanças conferêntes mêmis de pere Impedentes, non posterentes, ac specierate civilazious restiliti od cum extemple se resterente il il Murateti pero negli Annali Italiani settive a pug. to, del T. VII, non sufficiere, che in quest' anno si titurafero dalla lega i Cremones, e i Toctones, Tace de' Comachéni, onde e legno, che non ebbe in ciò documento centro al Signhio. Ma il privilegio del 17, Maggio a favor de' Comachéni mé se cedere, che si conferrasfero fedeti all' limpetadote, od almeno s'accolassive con cantela al Patitico contratio.

(2) Veggafi Sire Raul , e Murmori Annali fealiani T. VII. p. 14. (1) Il Mutatori Annali d' Iralia p. to. del T. VII, cita il paffoldel Sigonio E seie pulsus v'e incolumis Clafidium fe recepit . Sigonio non fensa documento avrà feritta tal cofa, posche replica non in sier liner dopo = Alexandini . . . if fum demum Imperatorem juga fici confuiere congernut . Is Claftilium primum , deinde tratello Palo in agreen jeje Papienfem recepit . . . Cum auxem Fridericus apud Porjam prope a Lombardis oppieffus federet &c. &c. Muratori inoltre aggiunge al luogo citato, che egli non ha documenti ful fatto d'arme tra Voghera e Cafteggio ; Nella Cronaca manoferitta prefio me efiftente leggeft , che ivi foffero perdenti i Lombards . = Mino sero Pomini MCLXXV., cum Lombardi contra Imperatorem anud Cakenium congregati fuiffent, eor redditis gladiis subiugavit , & in deditionem imperio dignam recepit = Ecco come fi mischiano nella Storia co' torondi i quadrati, e il bianco col nero! ed ceco come può reggere il Sigonio contro la cenfufa di Mutarote .

ferive , che Cefare vi folle rotto , altri teagono , che non vi fossero vincitori i Lombardi.

Si venne di bel puovo a trattati. Eccellino (1) ed Antelmo da Doara rettori della lega flettero intorno a Cefare colle parole più umili. Il tutto fu vano, egli non voleva, che guadagnar tempo. I patimenti gli avevano guafto l'efercito, e il Re di Boemia Ladislao volte ripatriare colle fue rruppe. Ciò fece, che Federico colla moglie e co' figli fi ritiraffe a Pavia . Ivi egli era quafi bloccato dai Loinbardi, ed Arrigo il Leone Duca di Sationia tocco du riverenza de' papali anacemi non volle più milirare a di lui favore . Narrafi, che Cefare incognito gli correste presto fino al nottro Lario, e (1) ginocchione lo pregaffe del fullidio fuo e delle tue truppe .

Sentisti allor finalmente il Imperadore minor di forze, e cercò almeno di non perdere l'ajuto delle amiche eittà . Spedì quindi alla nostra un diploma (3). in cui le accorda il diritto fu tutte quelle terre , ove tiendoafi il Vescovato, e fimilmente le concede la facoltà di eleggere i Confoli annuali, ed adulando l'ira nottra preterive, che non fi riedifichiao le roc-

che d' Itola Comacina, e di Gravedona.

Che fla creduto figlio del Pemonio ec, et.

Verei ne pubblico di fresco una ftoria erudifa

(3) Lo pubblico il Terri T. 2, p. 177. He le data XII. Caf. Junit . Anno 1175 . Vi replica Federigo d' aver tiparato Como , che ftoro diftrutto . Il documento trontato preffo it Tatte fu pubbleeato intiero dal Marchele Bavelle T. 2, pon, 158.

<sup>(1)</sup> Fir avo det celebre Eccellia da Romano, di emi l'Ariotto ferifie la ftoria in quei ver# Attolino immenifimo tiranno,

<sup>(2)</sup> Cori matta il Sigonto . Ma et Mutatori megli Animali Italiami T. VII. p. 37. narra im vece , che Federico staeffe a gran preghiere fuor di Germania fin'n &Chravenna it Duca Arrigo , il quale fenfarofe ritornoff a cafa , e fa poi fegno alla vendetta m. Pedetico . Muratori cita il libro z; delle Cronaca d'Atmoldo da Luberea', Otton da S. Biagio , e l' Abate Urfpergele , e avverte , che quetti forici non infieme convengon del tutro .

Ma dall' Alemagna venia gli nu possente riuforzo all' abbattuto Federigo. Egli recasi a Como con Beatrice ita sposta, che ivi poi dimorò, e parte delle auove truppe vi riceve Cetare giuneegli pel Lario, ed ad una altro corpo, che assertavasi, andò egli incontro sno a Bellimona. Noi ci unimmo in gran. numero al di lui esercito, e sattosi consiglio determinossi di volgessi verio le schiere alleate de Paveli.e del Marcheie di Monserato.

A Lombardi però forti di centomlla nomini fi prefentano prefio Bufto per difforare il difegno del a unione. Ivi ai 19 Maggio fi da battaglia memorabile, che il 'nome ebbe di Legnano (1). Sul principio ebbero l'avantaggio gli Imperiali, ma poi in nalmente i Lombardi ci mileto in piena rotta, e il popol Comafeco (2) vi perdette gran numero di guerrieti, e grande pure lu quel de' prigioni, benche Orone di S. Biagio (3) faccia afcendere quefti a foli cinquecento.

Federigo gittato da cavallo nel furor della mischia venne creduto morto, e giunta tal novella a

<sup>(4)</sup> Crontă mănofeiistă prefi, me essente = Anno MCLXXII apud Lagainum dimicam exectiva e fombardis insistiu. Rota Jattum, que are multas me exacitat, ym non portuma, jed Imminus qui mortifect & viviscat., Videns, quod deut existos turilet & deposit poetes; ... timens, ne de jua cadere proper Lombardo ym contra sipum redellantium 6. Pape Micandri prosperitarum missi joienquibus nontis, ut reconsiliaretur Pape, Isbaravit.

<sup>3)</sup> Card, de Atagonia in vira Alexandri III. = Consansum perfidus populums., tous jene repetavus in cimps remarif, aut in espisivatem adductus. E nel Calendario Malancle pubblicato dal Muranton leggel at T. 4, P. 2, Rerum Italicas un, Andrait Theatonici apati funt, & gladio welf, & free tous Populus Commanum ili remarif.

<sup>(</sup>a) Chron, C. XXIII, Ma gli fetitroti Tedefchi fminus(concepte i danni di Federigo, ed lo temo, che avestimo maggior anche numero di prigionieri, tanto pur, che nello Decurionale Archivio nel Volume de' vecchi monumenti avvi in data del 1174 il quarto Diploma di Federigo, che parla de notiri caduta in cattività, ne ancor per gli innoqui pitti rifartata:

Como con quella della rotta l'Imperadrice vi prefe lo fioruccio, e il pianfe per più giorni effinto, finchè nol feppe per la fua finga afficurato in Pavia. Armi, cavalli, bagagli, la casta militare, sin la croce lo scudo la laucia dell'Imperadore tutto su perduto.

Da si grande irreparabil roveício umiliofi appieno l' atroce di lui animo, e noi non fenza la di lui venia (1) ci accostammo alla lega. Ceiare ipedi gli Arcivescovi di Magonza e Maddeburgo e il Vescovo di Vormania in Auagni per implorar la pace dal Tetzo Alessadro. Questa dopo vari trattati vene finalmente conchibus in Venezia nel 1177, e potitono interestati i leggitori dal Muratori, e dal Fleury, che i colloqui e le cerimonie descrivono utate ivi dal Postetice (2), e dal Barbarossa.

Fra i ferre depurati della lega scorgesi il nofro Vescovo Antelmo (3) surrogato al IV. Giovan ni, e questo è il documento primo, che di lui ci favelli, e che insteme ne Scuopre la di lui riputazione, e la nottra adesione all'alleanza Lombarda.

Federigo non folo venerò per Pontefice Aleifandro III., ma rettituì anche i beni tolti alla S. Sede, eccettuate le terre della Contefia Marilde. Il Papa, benchè dolente, vi si accomodò, ne laiciò di esclamare aver Dio voluto, che un vecchio un facerdate trionfasse fença combattere sopra un putente e terribile Imperatore. Alessandro però acconciate in patte le cote sue, laiciò imbarrazzati i Lombatdi (a).

<sup>(</sup>a) Come può arguirfi dai favorevoli diplomi di Cesare, i quali anche dopo ci lodano di fedeltà Intig. Ital, Differe 43. T. 4 p. 285.

<sup>(</sup>a) Annali Italiani , T. VII, pag. 28 29, Anno 1177. , e Stutia Ecclesiaftica libro LXXIII, N. IV, e V.

<sup>(3)</sup> Romunido Salerastano nel T. VII. Rerum Italiconum Col. 221.

<sup>(4)</sup> Muratori negli Annali Iraliani T. VII, p. 26, ferive, che fi lagnatono i Lombardi d'effer tafciati in balto, e ne cita di coctaneo Sire Raul.

Con eti non fu tipulata triegua, che pet (1) fei anti .

Quanunque i nottri maggiori fi accottaffero alla lega, dovettero ciò nen di manco cedere una
parte del lor territorio ai (2) Milancfi, e dalle parole ftefie di Federigo nel Diploma a favore de Comatchi dato in Torino (2) può pur troppo arguirfi a
qual deprefione egli fotte pur giunto. Forte prima
di recari in Germania fiabili egli la nuova monete
battuta in Como con egual corio (4) a nuovi danari
Milanefi. Poi ben aceutio in Milanor, come fe tanto fangue non fi foffe veriato, fen veune a Como,
indi recoffi in Lamagna, ove fipinto dalla fua vendetta contro Arrigo il Leone pote di bel muovo apo-

pigliarli alla guerra. Nel ieguente anno, che fu il 1170. Anfelmo Velcovo moltro intervenne al Concilio di Laterano, nel quale più che trecento Vescovi radunati riformarono initeme con Papa Alessadro l'ecclessalica disciplina, e si stabilitton decreti contro la Simenia.

<sup>(1)</sup> Eco l' ultimo tebo, e de citerò is' quebo capo delle Conosca manofetirza preflo me chitemet, fulla quale ametei dagli eruditi qualche schiarimento, onde lapere a chi artibulcia z Anno Invaida MCLXXVII, humilisni se Imperator piò potoni mano Pet è presen compositi apul Ventisa con Alexander Summe Feotifice, è cum segregatus julifa a genuio Sante matris Ecilie reconsilizzar e fi Ecclie univerpiti, ubi comu Lombardito di VI, annos, è oum Rege Siculo na XV, tresquam secit, Imperato relitor in Alexanda medito i, è Applicitus Roman redito.

<sup>(2)</sup> Rovelli . Storia di Como . T. 2. p. 135.

<sup>(3)</sup> Rovellt pag. 159.

<sup>(</sup>a) Il prelodiro Autore nel ciraro libro p. 176. tiflette afisibene, che il dipoloma fensa dara di Federico efidicare tra monamenta del noftro Archivio Decuzionale e da effo pubblicato in fisidel cretaro volume fotre il mum, 15, a pag. 159, decede appieno,
che la moneta Comnicca apperience a Federigo Barbarofia, e non al Federigo II, e roglici quinda un dubbio agli eruditi. Questa
moneta dovesa aver corio anche ne' constedi di Lecco, della Martidana, del Seprio. Feto alle monete battate nella molta acceci, e citate dal Forescchi Mostili di Como pag. 5e, si aggiunga
asche questa.

Pieno d'anni e di gloria cessò fra breve di vivere Papa Alessandro, e nel 1181 si elesse Lucio III.

Avvicinavali il termine della patmita triegna co' Lombardi, ma Enrico figlio del Barbaroffa, già fin dal 1160 dichiatato Re nell' età sua d'anni cinque , ardea della brama d'afficurarfi l'Italica ed imiperiale corona, e però anzi che confumarsi in Germania col genitore poneva ogni opera per afficurarfi la fuccessione ne titoli augusti del Padre. Quindi Enrico indutte il padre a sentire le proposizioni 'de' Lombardi. Cefare pertanto da Costanza, ove egli era, invio quattre fuoi miniftri in Italia. Si teilie un congrello a Piacenza, e si appiauarono le difficoltà . Poscia gli oratori delle vatie città della lega si recarono a Costanza, ed ivi nel 1187 ai 25 Giugno fu segnata la (1) pace. I Comaschi vi ebbero parte come alleati dell' Imperadore, e su tenuta per cosa di tanta importanza, che venne fino inferita in fin del codice di Giuttiniano. Ella è però cosa notabile, che dal trattato venisser escluse (2) la Pieve di Gravedona, ed altre città.

I patti futon giurati non folo da Cefare, ma ben anche dal di lui figlio Arrigo. Eccone in pochi cenni l'importanza. Salve le autiche confuctudini alle città, iè accada quessione sulle regalie, quefla si sciolaga dal Vescovo, ed altre persone imparziali del luogo, si annullano i privilegi accordati in tempo della guerra, se i Vescovi siano in possessio di dare il consolato, il diano, altrimenti si riceva

<sup>(1)</sup> Sigonio de Regno Italite în fin del libro XIV, la narra referêmenere, cil Mutarori finla foura degli Archiy, di varie certavi divolgolia nel vol. 40, Col. 225, Antiquit, Italic, difere, 42, Nell' Archivi softeu Deractionale cifile l'elemplace di quella pace dalla pag. 5, alla 5, del geimo volume, ma frentusaramente vi manca una pagina.

<sup>(</sup>a) Forie Gravedone, Imola, Bobbio, Felete, Belluno, Ceneda, Ferrata, e il Cabiello dis, Caffiano non vi forono assimillo, perchè non invisrono legati,

Al Nunzio Imperiale refidente nel territorio, ogni quinquennio poi fi mandi un legato a Cefare per rigevere l'invettitura, Venendo Cefare, in Lombardia gli fi daranno i confueti foraggi, ogni anno da rutte le città infieme, ricaverà l'unica tomma di due mila marche d'argeuto (1) in fegoo di omaggio.

Siam giunti a quel punto, ove per ora chiuder vogliamo (2) le ricerche noître storiche. Ma fia opportuno altresi di (2) colorire in pochi tratti l'abbozzo fulle opinioni le arti i coffumi, propri al periodo di tempo, che abbiamo fcorfo, Il. Paganefimo scompare anche dal Norte, i Turchi nell'atto. che abbattono il trono de' Califi, ne abbracciano il culto, Michel Cerulario rende infanabile la scisma della Chiefa Greca operata da Fozio, fanno gran piaghe alla Latina le opinioni non ben note de' novelli Manichei, Berengario colle sue sentenze sull'Eucaristia. Arnaldo da Brescia co' suoi dommi feroci indomabili. Sorgono monaci tolitari, e frati militari. Quelli nelle alpi e ne' deterti, quelli anco in campo di battaglia o preslo i feriti, ed infermi paffan for giotni. I Papi, che pur fenza chiamar forze eftere in Italia avrian potuto acquiftar principati, le chiamano, nè fono sconvolti fovvente, e i Romani loro or li cacciano or li riappellano. Ma roco a peco la lor potenza s'atfoda, e i folmini del Vaticano son salora più decisivi delle battaglie. Ratti tiupti concubinati fanno onta alle nozze, giuramenti ipergiuri mettono in forte i più fagri trattati, vi fon Principi, che fenza nimicizia alcuna

<sup>(</sup>t) Il Conte Giulini le valuta ad undisi, mila dugento accchini, fomma ben modica fopra tante città,

<sup>(2)</sup> Riprenderem tantofto la rimanente fatica producendola a tutto il fecolo almeno XVI.

<sup>(1)</sup> Nemmen pochi ramofeelli tortem qu'à e là nella gran fotefia piantara dal Muratori nelle antichità Italiane. La conofee il colto legattore e puo anche volgetti al Risorgimento d'Italia del vivacillimo Abate Savigo Beranelli.

arrestano sulle lor terre o viaggiarori ed altri Principi fol per efforcerne la fomma del riscatto. I viaggi d'Oriente, la poca pulitezza nel vestirsi, la mancanza de' bagni introducono muove malartie in Eutopa, per tutto, s'alzano, cafe aglebbrofi, le peftilenze divengono famigliari, of per rimedio delle anime, or per timore della fine del mondo ti fondano(1) ofpitali, si dotano chiefe e monisteri, si fanno pellegrinaggi, il duello, le prove del fuoco de' ferif roventi fonn un Gindizio di Dio", il quil talor fembra invero, che per la buona fede e l'ignoranza de" popoli abbia operati prodigi; nafcono i tornei, e in mezzo alla barbarie li veggon talora magnifici spettaculi, si propagano le insegne gentilizie, e i cognomi, che diffinguono le famiglie, e va pian piano dal latin rozzo ufcendo la italiana lingua, e quamo ella potelle, primo di tutti, cento anni dopo, mollrollo Danie, che fovra gli altri com' aquila vola. Ceferi e Re erano anzi capi, che monarchi delle nazioni, i lor vafailli hanno poteuza al fegno di guerreggiarli. In mezzo alle tenebre va qualche lume balenando d'ingegno, Guido d'Arezso inventa le fei note della mutica full' inno di S. Giovanni . Dobbram pure alla quiete dei chiolifi, che ti coltivaffer le terre ili propagattero i dodici. Molti già impreadono di teriver cromache, non pochi danneti alta giurisprudenzi, e gia vedenino Graziano padre della erndizione canonica. Ben però fovvente, fe taluno spiceava qualche volo nelle scienze, tosto gli si apponea reato di magia, così accadde fra gli altri a Silvestro II. Fiorisce il commercio co' Veneti Pisan

<sup>(1)</sup> li Marchefe Roveil, m.d. T., 2, fer gli alvis Ofstati nomina gultio di S. Kriza Maddalora di Itala, l'fondato e nutrot tetto dalla famiglia Giovio e cua per esso olivitale due perganene, Vedi ia pig. 111, e la 156, Nella prima del Febbraro 1169, se ne mastra gui adi lui etiturana, Nella fecondi del 1131, 15, de-Ano avvi una francenza fulla decima pretefà das Camonto d'Itolas. Ambedate si, confirezam nutil. Actavito di quetta Collegara.

Genqueli, la pittuga rifvegliafi co' pennelli di Luca Firentino, e Guidon Bolognese, e l'architettura collo Itil detto Gotico.

## CAPOIX,

## Delle Miniere.

Unndo m'avvenni a leggere nell' operetta (1) su già cavati un testo di Strabone intorno a' metalli già cavati un testo de poi derestiri, graude mi nacque, dubbietà nella mente. Conciossiachè io, che con amore da concittadino letta avea ed ammirata la Storia Naturale di C. Plinio Secondo, ben era tuttor, ricordevole di quel passo, in cui egli fa le ineravigite, perchè sul Comasco in mezzo a si gran mointi (2) con acqua si buona per temprare il ferro, vena alcuna non vi fosse prosenti sul sul describatione della passo, la partia sua a Bilbili e Taragona, città della Spagna.

Mentre il si e il no mi tennonava pel capo, e già flavani per dare una mentita a Strabone, venuemi talento di tutto feorrere il quinto libro di quel folenne geografo, e così potei conciliate appieno la di lui autorità con quella di Plinio. Infatti taria flata la fitranilima cola, te il cittadio nostro, che feriile circa festaur'anni dopo Strabone, avesse affermato, che non v'eran fra noi, miniere, e che Strabone ci avesse martaro, che vi avean bensi, ma che turono

abbandonate.

Ora Straboue nel luogo citato dall' Autor dei

<sup>(1)</sup> Viaggio ai Tre Laghi, 1794, Milano pel Galeani p. 794.
(2) Birli, Natur, Lib, XXXIV, C. XIV, 2: Samma differentie in âqua et a. cui faziade ( ferrem) condent immergium. Hace altivi, aigue altivi utilion nobilitavu loca gloria ferrii fauta Billitin in Hi-ffendiam, 6 Turia fonom, Comam in Italia, com persola metalle in Mil folici new fatt. Z Billitin un chitle pin.

Tre Laghi non paela (1) punto de nofiti contrini, favella egli dell'Italia in genere, tocca una miniera d'oro presso Vercelli, ed. un altra nel Piacentino, e conchiude, che in Italia non v<sup>2</sup> e più l'antica cura per esprare metalli, forse, perché maggiori erano i provventi nelle transalpine Gallie, e nelle Spagne. Egli è chiaca, pertanto, che non soi le muiere

moltre, che autora fi esercitano, ma ben anche quegli andirivieni, che autora fi scoprono alle faldedelle nostre montagne, nè più vengono travagliati,

fou tutte fatture posteriori a Plinio.

Forse al declinar dell'Impero Romano, od almen Entro al Longobardico regno diesii opera fra noi alle miniere del ferro, mentre vedemmo già in tipe del C. VII., che pria del X. fecolo erano in gran voga i nostri arretici, onde tino dal Mudenese provvedevasi qui di falci la Badia di Nonaurola.

Sebbene la gloria degli artefici nottri era illustriffima da remoti tempi esiandio, ed appunto vedemmo pur ora in Plinio, nobilitate quelle courrade per le manifatture del ferro, quantunque a fuoi gior-

ai ninna vena scoperta ne fosse tra noi .

Il più antico documento però, che le miniere dimottri uci nottre contado, fi e il privilegio (2) di Federigo II. Cefare, col quale tutti i metalli d'effe fi donano nel 1321 al Vefcuovo moftro Uberto Stal. L'espreffion del diploma ne induce a credere, che la Chiefa Còmenfe godeffe d'altri metalli ancora oltre il ferro, e da torto il Tatti centura il (3) Ballarini,

<sup>(1)</sup> Strabo, Ediz, del 1494, per Giovan Vercellefe. Venezia p. XLV., e a tergo d'esfa, Libro V.

<sup>(4)</sup> Trattolo dall'Archivio del Vescovato pubblicollo il Tatti nel T. III. degli Annali scri pag. 148. Bendetto Giorio avez già offerste quel documento 150. anni pume, e però scrisse a pag. 171. III.A. Pair. El Inic ( Uberto) Pederico Secundo, Ing., anvian metallorum folinas, que fant in agro Comonf., covecsi Ravanco accos.

<sup>(3)</sup> Ballatini, Ctoniche di Como pag, 320, P. 3, C. X. Quefia valle su detta anticamente Vallis Mercurioli, forse perchè

il quale seriste, che nella Valle di Marchirolo vicino al ponte della Trefa è la miniera dell'argento. Oggi

anche le ne ha profitto .

E' dolore però, che gli storici nostri non ci abbiao latciara memoria alcuna dettagliata delle mi niere. Il Porcacchi soltano, e il Vescovo Giannaatonio (i) Volpi ci afferman cavarsi in molti luoghi del Comasco l'argento. e il dotto Frances Cigalino appon sua nora al tetto di Plinio (2), e da quella ben possimo imendere, che a suoi giorni sudavasi almeno ingrono al secto.

Vetufia iutari deve ben sestre la mina di Dongo, ed è gran danno, che il ferro vi sia contaminato dal rame. In quest' anno 1794 se ne ritrassero peli più che quaranamila. Ma convien vagar que il, e le sottettance vie son ben tortuose e protonde. Vien orrore, che non un giorno la terra abbiosciata vi sepsellicia i minatori, ovver qualche

special vi fosse il culto di Mercurio. Il hosto Benederto Giovio fictive a pag. 85. Hist Pare : Mercurioli nunc Marchiroli vallis isole...

<sup>(</sup>i) Poteacchi Nobiti di Como p. 17, il Volpi poi nell'Opucialo Manofertro de lui-rempono in cauta della precedena di Como fu Lodu ha quette parole = Hic argentaria, hic ferraria, hic utiarum mentilerum fecuma, a camamama eninforma generia inugles tripidizione conficientur. Il Porcacchi divolgo il fuo tubro per Gibriel Golorta de Ferraria in Veneria nel 1561 Populetolo del Volpi dere effere anteriore di qualche anno, mentre annehe i lung fra Parva Ceruman per la precedenta froppiatoro nel 1500. ed in tai epoca pure ferrife il Gigatimi i fuoi tre libri de Nobilitare Parva. Pute non conolessomo ora manere fui Comanica d'oro o d'argento, Del prema però fe ne tinseanz nella pritte, e il Romoda fi feoprete nel prombo.

<sup>(2)</sup> Manaferiro de Noviliere Partie — Nel Libro ferondo — Jei agun i representa tima villon, ja gar labinale candens fertum rimareprare, qua aliba arque aliba, qui Pliciar pelifici, utilior mobilirare loca glora ferta, figure Biblion in Hispania & Tustalomem, Comum in Italia, qual sero aliti, cana fertatia metali in his locis, uon inte, non acquescon il Plicial tempelate nerio activity, fel es el martellom cupiliras parafle spiber, ne magana aggia non mobile, o activa perpetutari.

frans non ve lis racchiuda entro sniferamente. Quélucidi fpettól qual mon preferatano immagin tritta, e gome, benchè eli fatichiuo pre debaco, come, non ci rimovellano al cuore il dolente spettacolo degli fchiavi, che l'à nell' America, fra gli antei delle rupi (1) fitinge, per aven. l'oro viventi in tomba l'ingordigiao europea? Manfugge da tanto lutto il penfiero. Ricordiamo: in evece, goll'-amabile l'autore dello. Spettacolo della. Natura (2) la gran propvisca. 24, che ne regalò il ferro, fena-cui pure gli altri metalli sariano vani, la di lui difereza li viuce suctiv con lui l'agricoltura, le netti, tutte si avvantaggian eno lui proficue all' uomo. Ne però son canto écempiati color fra gli antipodi, che in baratto d'un beccaltirio a d'una falce no dieron in baratto d'un

Non ha pur molei anni, che; non lungi da quella di Dongo ahra miniera cavalindi ferro. Non, yi funo ilioni, ma l'ocra nevabinoda. Qsindi, contumato, che ue ilia un maffo / fi paila ad altro, e però il viaggiatore vede dalla barca la monugan da Saflo Ranco a Gaeta: forata in, più luoghi, e vi tàorge aggirath da un tugurio all'abro gli; opera; Si teca il metallo ad un rafinazio, e fucina de Campioni topra Menagio, ove pure il ferro fi reca e-

(3) Dialogne IV, Placke.

<sup>(</sup>e) Veggal la hella Letters jud Nepi; att Conte Abate koott. Noi appean, che preteamo nel 1754, quelt mitto nostto, pubblicammo un traifuuro di quella nel Volum: XIV, del Gistranle Letteration impiello del Tranceleo Polizia in Milhon, Becom un trato = Prim; che il fele pinni confisione del modo, fon acastitia etter al budh delle monsague nodis, perche l'accessitia polifico e che fra gli frazzi una demun nosconde del modo, fon il figuratio e de prim de consideratione partico delle consideratione partico delle consideratione del modo, por la figuratione del modo delle consideratione del modo delle consideratione del modo delle consideratione del modo delle consideratione del

firatto da Val Cavargua, ab per avvifo nostro gicterebbes dal entioso il tempo, se vistasse quel fondaco, e la destreza vi ammiratte di que novelli Ciclopi. A quanti marrori d'acqua di martelli di siamma non si fottopone quel rigido metallo per pur do-

marlo, e della pativa scoria detergerio?

Intorno alla merà del fecul corrente l'illustre nomo Domenico Vandelli maiematico e geografo del Duca di Modena sece una filosofica visita al nottro Lacio, e di alcune sue norizie mineralogiche potè valersi l'Autor de' Tre Laghi . Egli è danno, che la farica del Vandelli non esca alle stampe. In quefli plimi tempi però i moni nottri falirono finalmente alla gloria d'aver fifici e naturalisti e botanici, che v'impiegarono gli fluoj loro, ma fra tanti pure pius s'accinfe a darne una floria compiuta. E perchè non fe ne fente al cuore l'onorato sprone, onde infignorirsene, il chiariffimo patrizio noffro Don Aleilandro Volta ? Ben'escirebbe allor cofa, che pon fol rimbombaffe co' nomi strani di grarzo e Spath , onde l'illuttre Franceico Venini . benche pieno di filotofia il petto e la lingua, pur gentilmente mordica l'età postra nella satira quarta. Cosa escirebbe, lusingomene, innanzi cui tacerebbono forse certi eleganti, che ci sfasciano il mondo e il rifanno, sprofondan vallee, ergon giogaje, forolan rupi di graniti intiere, e fedendoli al freico fotto a un bel raggio di luna dentro ameno giardino favellano di mongibelli, ovver presto a lucido camin Carrarefe s' intertengono sulle eterne ghiacciaje di Grin. del waldo. Ei ne soccorra il Volta dunque, e l'invito accolga della terra natale. Dovrebbe all' impreta congiungersi il cultiflimo nostro Canonico Giulio Cetare Garroni, il Dottor fifico Perlafca, il Sig. Carloni . e qualche altro fra noi filotofico ipirito. Noi non fiamo di que' lumi forniti, che ci animino ad intraprenderla. ma pure andremo, come meglio ci toini, spigolando le più elette scoperte, od almeno i più ragionati fospetti. Di gran miniere son feconde all' altro lato

162 del Larlo la Valfassina e quella d'Introzzo, le qualiellendonsi con ampio circuito bagnate dai fiumi Varrone e Pioverna fra rupi aspre e di poca terra co-, perce., Nella Valfattina, i cui abitanti godono gran privilegi loro accordati dal Principe, cavati fovra Pafluro il ferro ocreaceo e spatico, e le ne tica. pure dalla haffura, per eui corre il Varrone Preffo Introbbio v hanno filoni di ferro . e nel vicin torrenie d'Acquaduro rinvienti il pionibo con molto ar. gento, come pure al Pendaglio. Non lungi da Ballabio altre fi veggon miniere, presso a Lagarello di ferro, presso a Monte Cavallo di piombo. Si edificarono in queste piagge i forni per ridarre il metallo all' ufo Svedefe . Vi fi reca con lungo viaggio iu muli. Nella montagna, che dat Varrone ha il nome, ti otfervano i filoni quali perpendicolari det. ferro incattrati in una pietra cornea. Ivi da tempo. immemorabile vi fi affaticano gli operai, ed infatti avvien tovvente, che là dove fi attende buon profitto da un fertil filone , altro poi non vi fi ritrova ... che rottami e frantumi per cui fvelati, che l'uomo in altri fecoli fuddevvi intorno.

Il monte pute dietro Mandello abbonda di minerale dalle faide alla cima, Eravi un'autica miniera di piombo, che ora abbandosoffi copetta da una frana. In vece il provvido cafo ne sperfe altraruon na guari, e narrafi, che il piombo, che di quella s'ettrae, fia ricco di puro-metallo, conte quello, chefu cento libbre di pelò non perdane trenta: altorche fi fchiuma e putinca. L'utilità di quetto infratutti il più fulle untallo ellà è ben pur rroppo conpentara dalla di lui infulborità, e vuolfi, che il stilui funo nuoccia a lavocanti non-folo, ma ben unche agli armenti, che' vi palcan il'appretto, e fit le figlie degli, alberì non iontani feolorandoù accen-

nino (.) l'influenza venetica.

Indizi pure di piombo s'hanno di la non lunga

<sup>(1)</sup> Chambers , Dirionarie Vatverfaie , Articole , Paunbo . ..

alla Badia, come pure arche à Bindo is Valfaffini, e si veggono eziandio cuniculi abbandonati poco so-

pra Argegno alle fauci della Valle luielvi .

Indizi di ferro trovo pure fi Vandelli e vetutifi cuniculi ne' gioghi forgenti alle spate di Domaso, trovonne iadizi pure ai Porte' di Euentes, massime nel sato prollario alla porta del Cattello, e di la cendende giò sino a Devido ine 'da 'Devivo' sino 'in Valfasina'. Ci manifesto egli avvervi del'trame non solo a Dongo, ma ben anche a Dumenta' sul aostro. Legnone altissimo l'accidentatione in control del cattello del

of ha qui lectro il rightinger memoria d'un fenomeno litrato, per cui li accapigliaroto quafi, come il volgo ufa, i filofofi il sig. Dotti filico Thouvenet ebbe o credette d'avert avuta la ratar forte d'affert averanto a ipoffedere in due fino i domettici una l'Antibili machina), fu cui le reque correttel, i filoni metallici, filalini, bindinioni aggiffero al feguo di rebderir ladvinis. Bleron ful il nome del primo, Pennet del fecundo, e l'on quell'unioni sig. Thouvenet, poten d'aponi d'i rivolazioni francefe, se ne venne in Italia pel la moi più e con l'accama la Carfetta di Obamitto i Marie.

THE THEFT OF THE PARTY IN

n!! [6]; 32]; 12 dame'; che II kitliftino thate folienwaise effer refimons di villa; che in una lee villate; Licenza makinne d'acjue ni attanno, jana pila coposja messi; it; Biteris[10]. Dell'Able Campa girediam; fei byre quietto piljuni intrincit. Voylge in lolle: Tollini indiri lufing. the farem finalmente coples in lolle: Tollini indiri lufing. the farem finalmente cocolor debis enggiare fra noi per sodec, cia "che fammo, "Cuon,
cha ni debis enggiare fra noi per sodec, cia "che fammo, "Cuon,
cha ni debis enggiare fra noi per sodec, cia "che fammo, "Cuon,
cha ni debis enggiare fra noi per sodec, cia "che fammo, "Cuon,
cha ni debis enggiare fra noi per sodec, cia "che fammo "Cuon,
cha ni debis enggiare fra noi per sodec, cia "che fammo "Cuon,
cha ni debis enggiare fra noi per sodec, cia "che fammo "Cuono
cha quattorica
ni debis enggiare fra noi per sodec, cia "che fammo "Cuono
cha ni debis enggiare fra noi per delle chi and cia più pieno di
pergletti, p. en rivollo Diogneti eccele di farire che loggata dequattorica milioni d'anime iribinetti, cia farire che loggata decapitate coltra al diferentimo degli requidorit koman; Debis noi
hro, Il Vichaio il Illa (più più Beanco). Quante non diffe. Bravis,
gane fi noi in sharp, cui rispote in laggete il Bacteri, ni il figo

airtí fuoi pazionali; i, quat quri roltore, il Conte di Schlagberg parravano gran prodigi della Topografia intertanca, a cui nel proi fuo reame eraŭ appigliato il, Thouvenel, merce, la fenibilità de fuoi dun momini,machine o Oggi navità ha diritto in Francia d'eilere ben accolta, all' ifiaque (1), e, noi ben lapiamo, quanto tutte, iconvolgefie, le rette parigiue Taccorto Mellmer co' fuoi magnetifini "e Cagliotto vi fece fin creder possibile, di parlar colle ombre de' morti più illustri; ma il Doutor Thouvenel a profonde fische cognizioni univa la persuasone più ingenua. Breticia, ¿Udiae, Verona, Pavia, e il tratto

compaciora Moore ne feafeggia Queli airo giovana lagiate il shericok volle fino ammerinarci nella nofici poesia, e per apriefene il vatos fennenaiò, che l'immortal nostro Tafio è vas selle firitio, me non un grande laggone. Ogne fon da Vederfi le tre lettete, con cui gli, refigofa hisfandita Zoria. L'Abate Coyet autre d'elle speciale mossil, pe feçe una al cert co fi no vieggio d'italia. Dupay con uno fali caldo ed irro tutto d'epigeamoi pubbicò le fue lettere dell' Bulia, me cottene le belle arri, più bichi e le lettere dell' Bulia, me cottene le belle arri, lofto et acceso. Che direm poi del Tedefea Atchesque, che il frontegion d'una raccorsa di calmona, e deliri i feraffe fialis Ma gal 6 sà, che quando egil feorteva le nostre contra de, abbifognava d'elleboro.

<sup>(1)</sup> Penfiers Vary del Conte Gianbartifla Giorio . 1781 Como per la Scotti pag. S. E. L' none del dente d' ore . l' nome inglese . the volava come una rondine , gli nomini frangefi , che con un fenfo ano poprivono le miniere e le acque fotterraree . .. i Vampiri . la terra-sole, terra-cometa, terra-mare, il fuoco animale, .. . gil nomini machine, l'uomo-pefce l'uomo quali apele, l'uomo orang-ottang fon pur cole del comurajo nafra fecalo XVIII. Ci fi permetra anche d' aggiunger qui cio, che leggia alla pagina tis. Volume XIII. del Giornal Letterario di Milano pel Pogliani nel 1786. # Siamo increduli, ridiamo delle opinioni antiche, o fratesato in Francis il sic. Mefnier magneticia tutto il mondo, e guarific malati co più bizzarri apparecchi or d'uomini abbigliati a bruno, or di medici in abiti galanti ; con quefi meggi , colla tenera armonica , con quosri allicorici, con caratteri mifici, con punte calamitate, con viotini ei fr i fuoi miraceli in mego a Parigi . . . Mefmer trionfa , trionfa l'autore de sette poil del corpo , che fon fette a puntino , come i piaacti , i metalli , i colori , le note della muyeca , à al della fettimana . e i priesti di Grecia . . . . 1

da Chiado a Mendrifio furono fegnati d'esperienze. Si affermò, fi negò. Penner sofferie l'accelerazion del fangue, tremito ne muscoli, aumentò di calore, sete, attravetso ancora di profondissimo lago morbò di sentir l'arro del fluido eletricio o magnetico, ed indico sul Lario nostro i filoni del ferro, gli ammani del piombo, il carbon fossile, la pirite. Può il curioso leggere presso l'Autor dei Tre Lagsit il C, XXI., che tutto s'aggira su quella animale mineroscopia, e può far epoca nella Storia tilestòrica.

Noi non ebbimo il coraggio di preflare fede al Thouvenel promi però fempre ad ammirare i tegreti del Grande Artefice della Natura. e come diffe un tratto il Conte Migalotti, non vorrem già darci ad intendere, cre la nofte i gionoriaza incominci fistanto

in fulle foglie dell' impossibile .

Ora da metalli palliamo omai alle cave de' marmi nofirt. Illuffire è quella del bianco a Muffo, da cui fi traffèro in gran parte le pierce per la liuperba mole (t) del Duomo, e vuofi, che fia una continuazione di quella cava il marmo all'altro lato del Lario nel feuo di Piona. Ve ne ha pure del colore fieflo fopra Olciafca. Avvicinandoli a Mandello fi offervan le cave del neto, che molto fi accolla al Lidio detto di paragone. Lierna ancor fe ne vanta. Nella montagna di Limonta avvene pure in alto, el buona cava di getfo fi efercita alle falde di quella

<sup>.(1)</sup> Ren, Jovil Hill. Part, z Tenplum Justimum e marmure nigre apud Juscilium (edge partim injanustum el, fel cum lapiditime cervisifet ellem regunter opps juis, que apud Justim piditime cartifet ellem regunter opps juis, que apud Justim en guidem candid manmois response et el Justime per camum Penini [II.], jupua A. D. COCC, elitentis degid ne farce primum introducita en Peinespe indeficiem manufest esqui ture, il Notistet pet nella manufertuta defectivione del Tetratorio Conalico, invellando di Olico ettile zil le perpo elema espidicine al prena di paragone, onde nettile zil le perpo elema espidicine al prena di paragone, onde nettile zil le perpo elema espidicine al prena di paragone, onde allema ecolume et tempis più l'annum estima et tempis più significa più potenza pro onde dell'ej, chi. ciò piace per maggior megià valente, che un tenpie di punta justa fina candida piètesa erroje estera le estatene, cia une.

rupe. Verfo Nobiallo però è mirabile la copia, che eftracsi di gestò in matsa, nè vi manca qualche vena di quello, che ipecolare si appella auto alie si lucide e vaghe opere di gestò lustrato detto scagliola, in cui s' impiegano, come ancor negli succhi, parecchi de' antici valenti artetici. Il celebre Giannan. tonio Scopoli professore di chimica nell' Università Pavese non sapea comprendere, come non si scorgeste o zolfo o pirite alcuna nella montagna di Nobiallo, abbenchè tanta vi si ala copia del gesto, ed abbenche tanta vi si ala copia del gesto, ed abbenche tanta vi si ala copia del gesto, ed abbenche tanta vi si ala copia del gesto, ed abbenche tanta vi si ala copia del gesto, ed abbenche tanta vi si ala copia del gesto, ed abbenche tanta vi si ala copia del gesto, ed abbenche tanta vi si ala copia del gesto, ed bondanza della calce, che da contorni di Malgrate recessi per tutto il Lario, e che di la per l'Adda pria, poi pel canal navigabile si trassporta a Milano,

Ma tornando a marmi non paffero fotto filenzio ne l'elegante lumachella fulle alture dierro Bellano. nè quel di fi vaga tinta, che trovolli in maffo fotto Mandello; e dicefi Occhiadino. D'esto nel 1762, fu. ron formate le otto eccelle colonne, che foftentone e fregiano la Chiefa del Crocififo, e quattre di quelle fon d'un colore alquanto più pieganti al cilettro, ftrifciate di fascie bianche. Sovra Pontate, a due miglia da Como, fi frequenta una cava di marino. candido, cui dal lucicore e marbidezza fua venne il nome, di majolica. Ad Arzo terra della Pieve di 8, Vitale gla diffretto comatco, or toltagto dell'ecclefiattica Diocefi fi avea un marmo roffo con vaghe macchie, di cui predo noi nel tecolo fcorfo fi faceano bei defchi, contorni di porte e camini, ma l'incuria degli arreiici e la moda volubile cel fece abbandouare, e queito, che ivi tuttor s'eftrae, e fi ottien a buen patie, vien detto di cava nuova, nè può emular l'antico .

In gener poi di que' pezzi, che diconfi trovanti dagli artifit, lon ricche oltermodo le mottre contrade or giù nelle valli, or prefib fiumi e torrenti. Tutti que' marmi, che fi appellano bindellini, de quali è fertile l'alveo del Varron: fon di cai fora.

The second second

Se ne ribbennero di quei verdi, che imitano le cave di Varallo, e di que', che appellanti perfeccioni, e de mulano le cave di Mondovi. Nella Malle Intelvi capitò qualche bel pezzo d'alabafto, e recencimente ful Bispino dentro una caverna-geommara da, gli fillicidi fe ne teoperte non molta qui ntili che lifeitat tendeva all' nuice : E in quella gouta, e nelli citat tendeva all' nuice : E in quella gouta, e aelle volte; che fortengano cerci e e le pioggie, polismo apprendere ili maglifero ; che tien la natura, per formare i-marmi i genti le geomme i critaltiti. L'unidoce vi filtra per jentro l'ame di acconcie fabbie, gomito-tri di materie diverfet, e fall ; e dargille, poi l'acqua v'che quefte particelle rimentò e compole, fvaporando dileguafri e le cialdette da lei raccolte fi ditectano quisdi, ed indurano.

Il leggiotre-ce' domanderă fonfe qui, c dove e qual fă il marun-becellea, di-cui rajetena Boldoui ael fiud Lario. Egil noti è altro, che il nero, mentre Plinio nel C. VI.-libro XXXVI. della Storia Raturale narra; che da Lucullo Confolt teatuoli fuor d'un ifola del Nilo un clinili marmo a Roma acquifito conal nome; il biu oancara dobbiam ribettere all'altra cara-rammentar dal Boldoui pecilo il promottorio di-Murco vra Beljano e' Varena, e da lui iapphano, che-bil quella icoperia a fiud terapi, ed ei molto commedia quel'marmo, la cui nerezza è friticiara dal santider lifte; il cui bill'effetto può offervatii invatti tella capella, ia cui fi venera il finulatero del Crozeffito noltro.

Alla deggiadria de lodati fassi succeda l'utilità di tal altro. La pietra abile al torno detta da Naruralisti Comense ha nome tra noi dall'antichità più remota (1). Traggesi da conterni di Chiavenna, c

<sup>(1)</sup> În Fighne, ifole dell'Egéo, una delle Ciclàdi serve Minio lib. 16. C. 12. Storiu nituizie, i e Siphne legie ef, qui cavater tonnaturem in voja esquendio cibis utilia, vel ad escutentorum ujus, quad in Comens destire topis, viridi accidere sciung.

se ne formano caldani e ciotrole. Il Borfieti ci nacca anche, che a giorni fuoi u lavoratfero (i) nella valle di Menagio, alcani, vasi di pietra berettina con mitabile artifizione el atti agli uli della cucina. Buone cori di rasojo, y hanno in Valiaffina ra Macgno, e Grandola, e da comorni di (2) Malgrate si inyia calce in grasa copia.

n Nê quette montagna nottre che fingolari farfalle, com gli Anpolli ili, monte Generolo dietro l'ecerifo kisbino, e in ¡Nalfaina, forminisitrano al raccoglitor, queissò ¡e vegetabil e fiori all'industre boranico, icardeggiarono punto di crifalli e di gemmen. Netta ina opera de Citalpini Gaudenzio Merula al libro III-cesa, 8., e il Porcacchi ci nerrano, che poco fiora Bellinzona da fragil maifo (2) fi craciler giaclini e carbonchi, ed aferivori al vecchio Bramante d'averli medi in voga predio i giojettice Milaucii. Di enormi criftalli tirati a fleuo da buoi, ed acquiffati dal Granduca di Totcana (4)

<sup>(1)</sup> Nella manofesirra deferizione del Territorio Comalco di rerta al Geografo Giannantonio Magini .

<sup>(</sup>a) Pur qui fecciali cenno del poco allume scopertosi di frefeo nel colle presso al Baradello, e dentro la cava antichissima di pierra atcharia, detta mollegna in vicinanza della Camerlata.

<sup>(1)</sup> Pella Nobiltà di Como. Lib, t. p. 16, e17 Con'i pure ti Merial pone in bocca di Rochetto Giovo Gi antersiono lu carboncho del Belliannele. Non mi Govien, però, che in alcuni sia opera ne faces di Giovovialcia cenno. Fotte il Merial che tiverisa moltifimo questo notro cittadino ornamento imilimo della Patria notta, avid al tui a vote inesca la cola, fotte anche per vetro di dialogo feerla dire al Giovio, cd è qui opportamo i votervare, che l'opera di Giodenio Meriali fa Galit Clialpini è una fuggia di dalogo, e fin dal principio l'autore co lo fignifica, e fipiega d'esferis trovato e a una corona di dotti, fia qualita dalore qui estam Escatillar Javas; autignizatum mi-

favellano il Ballarini, e il Minozzi. V'hanno aucora crifialli di rocca molti, ma meno affii che ustempo fa. Frequenti fono i granati, ipecie di falfotopazio, di elli avvene uno firato fipra Sorieo, e
le tormaline fi riuvengono a faffo acuto fopro Gravedona. Quelle or- pofiono dirfi le uniche gename
de' nottri contorni. Quando era la moda, che i rarmachi dovellero effer di prenzo, molto era il corfumo de' giacinti Belliazonefi (1) prefio gli speziali.
Or la medicina laggia fi limitia' a virò di poche
erbe, alla febbrifuga corteccia del Perù, a blandi
emetici.

Ma non ommetiam qualche parola fulla forma de moni noffri. Di mafio calcace nudo s'alam le vette più ardue, i più d'esti son però coperti di pasfeoli. Da Menagio, e da Bellano succedono grantosi, talcoli, micacel. Le rupp'stovra Spurano, e tutta la Tremezzina sono seconde di corna d'ammone, e di altre (2) marine conchigie e v'hanno pur qua e là belle grotte in fulle vette ove può raccerre i suoi pensieri l'immaginoto naturalita per le tanto amate cataltroi del globo, diluvi, e sinimonali. Presso il sido pure della Tremezzina a S. Lorenzo certe ossia riposanti in un veusito cimiero sotto la

(2) Lungite, Come, Teiline, Griffi, Bucardici, Afraici,

Squab Goo

<sup>(1)</sup> Francesco Gugalino dottissimo medico settien nel libro senondo minosteretto de Nabilistese Patris : Cateri com sun sea perparsi Sestesario pravo vendentar, qui ternat con, è publissicari
codis virbus increandis alazgum medicamenta conscious (soni petro
qui di trasscriveto insieme qualche pensiero tratto dalla lettera XIII.

P. 1, contro gli Acti del Cone Loreno Magalotti E. Limitismo
Il soncetto, che abbieno delle conjuste patre da moderni fulle cere
del Prov. Il fegue che conto gli tanno a suoi giorni, con a
un visere origio. ... a Mapoli guardi Dia caccia una gocciola di
propara, a Firence san fia altra. Oggi ventriconge mani d'emble
ficultà ana prel bre, corre division sun medicon con sono delle considerati
con propositione del consideration del consideration del consideration
no sopre bre, corre division sun medicon consideration formation
no colle fragele, Real securi gli accia delle famoco fuo impedandocil in una rappora di fichi.

forma di brercia piacquero a qualche afico come una pierrificazione, ma funo un' opera dell' acquae che insuoacolle di felente. I mafi enormi di gramiti iparfi in più luoghi fu gioghi, ed alle falde di quelli di vogliono (1) fracfinati dalle alpi più fublimi e remore, e fostienti, che non trovinfi etti qual mocciolo e vena di monte, che al San Gotardo. Pute da cava (2) predio Gera, la quale è come la bafe il piedittallo del mome, potrebbe render dubbiota qual tra fentenza, finchè la mole non tappiadi di quell'imo e fepolto granito, ed altronde la fantafia ii fiparenta del viaggio d'enormi mafi, cui cento miglia mon finiziono di corton di corto.

Fralle più alte repi softre merita rango il Reficenc, che le fue fegue dentate dilata per multa sitensione, e feorgefi da lungi nel pian Lombardo. A lui venne ili nome dalla figura delle fue cime imbanti la fega de' falegarmi. Egli è un composito di maili calcari, e può acquiflar fede a quel detto del la Borde, che vi fon gioghi altifilmi, benché foltanto fi reputis tali que' che largono d'infrangibil granito. Ma il principe di tutti è poi lenza controversia il Legaune, l'vi possono arrampicarsi e meritar gioria di filosofici reumi i nutti (3) Condamini e Saulturi ed adiorti is meditazioni ientis ben fotto ai picdi mungitre il suono e guizzare la folgore. Qual vassa menere le magnice per sono e qui con e pui possono e que del conserva d

<sup>(</sup>a) Al C. XII., in fai tratteraffi della figura antica del Lavio, roscheremo idee, che però qui fi omnettono. (a) 8' intraprefe per lafticar parre delle firade di Milano.

<sup>(</sup>a) La Condamine Bilco e belio spiriro celebre moti nil 1774. On Bouguer Barigo al Peru per determinar la figura della retrea. Il 1816, di Saudiuse so da non visitato a Ginera aet 1777, Egli el Ipis sangmanimo vinguaror di montagne. Comincio d'anni il quella sia arterieza. Egli comprunge aila ficunta sifica il also d'un Alcibiade, come portenimo scorgere nella di lui casa e gabiaetto sia Ginera.

<sup>(4)</sup> lave E Recherches fur ler Americains favellando delle moneagne di granito dille un tratto, il vant autani cerite jue la jon-

ilutegnone colla sublimed del suo capo il Pitchinea

Réconobbe in lui (1) il celabre Padce Etmenegildo Pini nella Memoria intonno all'elevazione de' manti della Lonhardia ila, tupe de Europa, che aveife il pin alto continunto pendio, poiche, San Gotardo, e il Monte-abianco della: Savoja, pin alti di lui, te prendifi l'altezza perpendicolare, non channo dalla falda alldi vetta quello: tpazio, che erggii da Piona e Colima di cucuzzola del la gone. Si valuta, che il livelloi del Lacio i ita, sopra quello del, mare por 780 piedi, e danno/italunlegnone piedi 7716 d'altea a perpendicolare iovra la ripa del Jago.

Ma noi temiam gire quafi, che lo spirito de lifiemi, ne i invetazioni sacia a ai grandi obbietti " E qual mai son dannoi utto alla fantata, le mouragne? Si, ben vi-vorria i la prona a delcriverte, "che impiegò per Eloifa Grianginomo "De It-3che non forge

I's vi tun titi Rill

metion der etaller, jour frei ettle der tigten; i im nichtei jah volanneti ein jog, et. Lie. a colort, sleif domprading je sie montaagne si etaller eol mondo = l' denne, etaller, artiere, logfig di jet jomet = Mai le benetiere contriglier fector ammatir tanti, e sprapsitate in sista e'tablist 3 sigtyandrate nati sid didard Martio, e poj s' inventos e'tablist 3 sigtyandrate nati sid didard Martio, e poj s' inventos e'tablist d'intribute tante.

(1) Lo calcolo l'argere eule \$120 dapra il livallo del plario . e galeolo, the ti iago di Como this per 300 braces, lopra al apare . Il sig, di Sauffure da al Mont Viene 13458 piede di te fopta il livello del ago di Gingyra, Il duet ne ha foltanto 8345, I piedi 13428 del Mont Blate, e l'altesza della di lai bafe fanno . che fi effolla fopra il Mediterranco pet pole 2426 Si avverta, che il Padre Pini nelle Offervas ont fint San Gottardo tiduffe per il Lernon nofico all' alteaza foltanto di Telel azza. Tutte le di lui offervationi farono barometriche, e quelle quanto non efigono dalla fingione se dalla giurnam i Ebbeloavoro, corrambe egli felici , Si vartieno ben, piu ficure le offervat mis. Teigenomettiche , puje l' nomo non' finibra fatto per: ditcoprare d' ciatta vetita ; L.cone pruova. Per via trigonomerriea trovo Bieter , che s'alai il Mont Biane per tele 2256 , e Schuckburg to calcold tele 2257 una voita , e 2161 un'aitra , I due opaticoti del P. Ermenegildo Tim poffinna vedira neila fene degla Opurcali Sielti ampietti in Mouno, l'ormano intine 8 ragigno e l'urbanico la gara-gin bella. admeno fan moi qualche minin gentile, che di sile et di qualche alero bel puncodi veduta ne torni delle stampe in rame l'Qual non siran protitto di lori-gniacciaje delle-forrupi, e fin de ruscelli gli Svineri X Tutto tace qui, tutto la parla. Edil some Ediniano, e l'orrido della Pioveina, il time Latte, il Legnone le tre Pievi, la gregoraria, Como e i finoi fobborghi potrebbono impegnete i pennelli d'un Verneto e d'un Tenpefa, il bulino d'un Volpato della Bartolozzi.

Frantanto però, che di brame ci alimentiamo e Sperauze, amerenimo, che qualche bei geni forgefter fra noi , e'quette confratte deferiveffer , appfend dividendoiene infieme-la fatidal, e tenzartinciampar ne diferti, che altti noto (1). Voglion pur moppo i Naturati follatzarf a ereare, e quindi chi pira l'acqua in iteens, chi il fuoco ('3' ammorzane ebmere, in accendon terre ," chi forma crittalli v. tal alte momi , tal' altro , o ritira , o accretce il marei, chi vede da per tutto ipenti Veluvi, chi tutte riduce a vetro le cofe . Patlift'dl quel , che elitte , nei ti cerchi & tentone quell'Uhe in giorno già rolle, onde poi ad cechi aperii fi fogno, le chel mundo vinbile, che predicava agif Einici un Dio, mateia quiftionage ai Crifffani, full Greniore . Temata eziandio certa untvertalità, mentre chi vivra abbattanza per ifperimentar profondamente i toli zotti, i tali toli i Ma ehi può non metter querele fulle tante fuddivisioni in classi e l'amiglie, onde que fossili, che pur sono identici , divengon diversi, perchè dentro racchiudono od infetto o pagliuzza? Altri per lo contrario gudati delle fittorine dei fiori fchierano infieme la pimpinella e il cajtagno, e col pretello del metodo precede tempre a vegetabili il tritico, il ferro a

<sup>(1)</sup> Anche molti fra Natutaliffi ne notaton patecchi, merita però qui mintion fingolite la diffettazione del Dottor Cateano Torraca, che ottenne il premio nel 1714 dalla B. Accademta di Mantova.

174 minerali, se sfugged la manta poligiona, per sul un dizionario completo de vocaboli non folo avria flancato qualunque de più ceraggioù (a) nomenclatori, ma lembrerebbe una collozion di cernini afari dell'Oraziana (a) Canidia.

## CAPO X.

De Pefei del Lario, degli animali, ed uccelli di sue montagne.

D'Aolo Giovio nella sua descrizione del Lario natara, che sotto agli scogli cavernosi della Grossalla si nascondono (3) carpioni, che pareggiam quasi l'umana statura, e son tanto difesi dal duro ordine delle scaglie, che rinuzzan l'impeto delle tiocine, e narra ancora, che vagheggianti, quando il lago tace tenz'onda, e che colle gran membra le maglie infrangono delle reti, ove s'avvennero. Il Porcacchi giusta il suo cossume ripere le cose stefe, fino a replicare, che talun di questi petci (4) pesasse la replicare, che talun di questi petci (4) pesasse sono opuciolo, in cui investiga i nomi, che gli antichi Romani davano ai pessi, favellando pure de'

<sup>&#</sup>x27;Quanda gil antichi Anmais higavan le cariche, aveno fron et la faste oppose de fevri, che loro infegnaturo i moi di que titi più concerni e revi, che loro infegnaturo i moi di que titi più concerni e la concerni e la concerni di favore del faffing. E ana certo higapo di cia mounanistatott milia storia Naturale, mentre la fola pietra fitte or è litteras exercapia, or or evit, fiterali piriochi, or exchire concerni e la concernita e la c

<sup>(</sup>a) Le ultime parele , che tifetimmo , non fembrano ftregonezie ? Avrian fatta pauta anche alla Canidia d' Orazio .

<sup>(3)</sup> Euroure pifces Intural hominis magnitudinem sequantes. Insturari appellano tal pefce col vocabolo Cyprious Cargio, il nomi volgate e Cargano.

<sup>(4)</sup> Delia Nobiltà di Como Lebro facondo pag. 141, e 152,

soffri enepioni (1) ricorda l'induffria d'un prete . che argomentoffi di ferirli co' bolzoni da possente balettra fragliati, e riufcivvi, quando erano alquanto colle pancie in tu rivolte. I moderni tengono a novellena il racconto di Montignor Pafolo, e ne ridono faporitamente, lo non potrei, qual tettimonio di vitta ; muta guarentirne la verità , ma ben sò d'effermi trovato a delco con un bel carpione dinanzi, la cui mole eguigliava un bambin di più mefi . Ne fi utetebbe per avventura al Giovio it mal garbo' di farlo mentir per la gola, se tosse più comune la notizia di ciò, che i Naturali ferivono ful-Carpione. Son pur deili quelli, che n'afficurano tal lun di tai pesci giungere (2) alla dimension di tre braccia e viver esti ben luego tempo. Anche -prigionieri in vivajo impinguan d'affai , e fon celebri que' biancheggianti, che nuotavano ne' canali di Fontaineblean, e di Chautilly, Checche ne fia però della quistione introdotta , egli è certo, che il Lario noîtro abbonda di carpion bellishimi, e che in mole (2) non cedono al cerro a quei del Benaco, interno ai quali s' affarico l' ingegno del Fracattoro, e s'aggiratono i lepidi vezzi del buon Roberti. ...

lo mi vatsi finora del vocabol Carpione. L'Encyclopedia all'articolo Carpe vuol, che tai nome avesse origine da Cassiodoro Erittore dell'età lutea. Non ignoro, che di tal nome si vuol, che sia soltanto un

<sup>(1)</sup> De Fiscibus Romans, C. 18. — Les indufrius quitan fecardes jagitis arculatifa emifi, quum in popland, versiones fufaini aque tritanibus attingi non pofent, vulnurare conshutur, aque came, pritus inpo olliquese funcione, and avecho picitabus, quum illa fivonarum ferir thoractit cerum idia sucile repelleron. (2) Dichomare Kasionale Universid et Habore Romarelle per

Mr. Valmons de Bomare, T. 3. Attisolo Cayee, (3) Liu veders la vaga lettera dej Conte Abate Giambatisha Roberti (ul canto dei pelei, In esta ei mordica aiguanto il Giovio , perchi non facca mensione del Lago di Garda, e cita il pensero del Fraccstoro, che il catpion mangi oto. Vi allude pune il Bonsfatio nella pisola, in cni defessi fei il Benoa.

petice particolat del Binado, via aci bei trafiuto ascora di offervazioni, che di quel l'ago acompote il tanonico Gidvanni berafino i olta de che può leggerfi nel T. XII degli Opufcoli imprefii fa Milano, rovo, che il nativi del Lago di Garda il nomina Bulzero, e tal patola troppo è confimile, ai Burbur del Lario, di cui favella Paolo Giovio, ne dicera do dar il nome di Berna a que nofiti pefci, che il volgo appella espani.

Sebben ciò pero attin montai Ben, per lo, contrario ne interella d'adia quella fencuaz ctuda del chiardifino furimentovato tritture iche i pefei del largadi Garda fieno, giganti, se paragoninfi ai nofitti. El recane im petiovatit peto in encie diffino ed sin libbre. Ma è e nom gitche avrebbeno dato in tota è pefettori ? En uoni pot remmon noi ipure agevolmente trionfar con rall meante i ma

Ma tornivno fin viaggio. Dopo il carpione non ben contenta degli unori lecondi ci ti prefeuta in trotta (1) Sainta, 1 di qualcota mirabili grandetza erefece fin noi ediorna i danchetti più tplendidi. Vince ella di allai unella genticaza del Tapore
il carpione, ma-de mollicitie carnivoglion effer quitrate l'elebifilme. Il Giovio si petci marini, e Pole
Gigalini non teme punto d'antipotre agli tlotioni (a)

<sup>(1)</sup> Fauli Isvii. De Fijeisui Ronani C, XXXF, La trotta chie ban directé nomi. Calumilla la diffe Lupa Vasto, Lidate de Sivigiu vato, e trotta, rotte l'appellareno pute S. Anbregto, c Plinto Valeriano-medico Comalico, i Maturalisti la dicono valpo trotta.

<sup>(</sup>a) Gravia and circuta capa. Tradas large anxiem maxima consumational liberary prote Larie in face progression and attact and the progression and attact and income more price fapilitates, a basic Captina illustra nome of faliance in Tradam in Larie hand large and Uthe, as receives caption for more Novembraghum ansum matter fale algorithm to illustrate appears matter again to the interpret matter again to the interpret produce in the procession of the Indian Captina distribution for the interpret and the large state of the procession of the Indian Captina distribution for the interpret and the large production of the Indian Captina and Indian Captina an

Ie trotte Lariane, e quelto ultimo esalta quelle singólatmente, che s'accalappiano nelle reti sin quel
tratto di lago protismo alla città, su cui un privato
ora ha un diritto, che interesta (1) la storia patria. Cuizzan talora o per vezzo o per ingotdigia di preda a fior d'acqua le trotte, e non ha guari che una
d'esse ben corpulent avendo in tal guila presocome dicono, siato non pote più per l'acquissta
leggerezza tussars, quiudi da notti recata verso i
lidi del Passue si da ragazzi colle man presa, pe-

Le anguille pure abbiamo squistre ficcome quelle, che non tra la melma sempre e gli erbaggi possono strisciarsi, ma si aggirano anche tra il limpido sondo arenoso, di cui abbonda il Lario. I Naturalisti, che intorno all'origine loro disputarono, e (2) disputeranno non poco, la denominano Anguilla Morena, ma auon si consonda colla maristina, di

fava questa all' incirca libbre ventiquattro groffe .

cui fecer tanto conto gli antichi .

D'indole non molto dall'auguilla diffimile è il ghiozzo,, (3) da Lombardi chiamato bottrifio. Ottima è la qualità di tal pesce nel Lario (4), ed è in-

(2) Fu creduto, che nascesseto dil mescersi insieme petet di genere diverso. Ora le auguille & tengon vivigare. Si presende, che nascano soltanto in mare, e quindi qual tormenti al cervello

per trovarle in st remote parti ?

<sup>(1)</sup> Ouela peleagion rifeuvata appatiene al Conte G. B. Giovio, combineta due migita luagi dalla Città a Tavernola e giunge al potto ed alle fiziage tutre di Como. I Milancià dopo il nofito eccidio nel targi en e erano fonnato un ditrot, e foltanto vi cedetetto verlo gli ultimi giorni di Filippo Marta Visconi Duca. Allora branco di engeri in repubblica procurarono anche di guadagana e a tal pendiero il Comacichi, e però con atra diritti donatono loto anche quello della peleagione. Confla ciò per rogiro di Lorenzo Mattiganni. La cirtà di Como alteno quello dominió nel 1650. (2) Fu creduto, che naferfeto dil melecrefi infarmo pefer di

<sup>(3)</sup> Il Dizionatio della Crusca denomina in ral guisa un piecialo pescatello senza lische, e di capo groß, Ad esso cortriponde il latino vocabolo Gobins. 1 Naturalisti lo appellano Gasins Lota.
(4) Pauli Joyii, De piscibus Romanis, C. XXII, Sunt etiam.

credibile la mole e il gusto delle loro animelle, o de' lor (1) fegati, che si appongono fritti. Il reftante del ghiozzo nè in concia amerei nè lessato, ma, i palati anche difficili l'approvano arrollito.

Tinche, non già come quelle, che il poeta diffe verdi e follarzo del volgo (2), ma ben abbiano noi eccellenti. D'elle ne vidi far preda grande in quegli edifizi da petca, che noi appelliamo garrosi, e compongoni con una travatura e gran pietroni, entro cui volonieri s'annidano al verno i petci. Si cingon quetti con reti, e full'edifizio figira calce, fuggono femivive dal ricovero loro le tinche mille a motti altri generi di pecci.

L'arborella, di cui ignoro il vocabol tofcano, detta da Naturali albor, benche piecoletta merita nome fra postri pesci, perchè quando esse vanno al fregolo, sembra tutto brulicarne il lido, e tutte di preda ne formican le nasse, a molti spiace quel non so che d'amaragnolo, che hanno apprestate in vivanda. Patto in filenzio altri pesciolipi, che guizzano per le nostre (3) acque, e servono a cibo della plebe.

Quasi tra questi (4) potrebbe rilegarsi il cave-

puviales Gobii ex Fordano præfertim & Lario lacubus, qui infignes habentus iffis secinosibus palato protisknis.

<sup>(1)</sup> Viene attribuiro al di lui fratello Benedetto Giovio il diftico .

Trifeus ardenti mihr fit bene cocius olivo, Da iecur & lactes, coetera redde coco.

<sup>(1)</sup> Aufonio è il folo antico, che nomini le tinche, e lor die la mala voce con quel verfo

Quis non & virides vulgi folacia tincas Norit ?

<sup>(1)</sup> Non me faptei nemmeno il nome italico; nella lingua vermacola fa appellane varianti italli, jeardole. Hannovi put le felere, le quali, così come fono di mal gudto, ed inficpate di lifche, pute con inganno del pefetatori mittano il temnolo, il quale è fimile a piecola trotta, ed ama ire a fittofo ne fiumi, che fi festicamo nel lago.

<sup>(4)</sup> Fu deste da Columella e Varrone Squale, Aufonio chiamollo alburae, Vedi Percacchi Nobiltà di Como pag. 156.

dine (Cyprinus Capeto) mentre le sue carni poco hanno sapore, e vengono contaminate da molte litche. Una tale specie però creice di qualche mole, ed à la più icherzosa iotto le muraglie de' giardini, masfime, se vi si gitti qualche bricciola di pane, di cui è ghiottissima.

Nè il bathio (Cyprinus Barbus), cui venne il nome dalla tigura della bocca, metita più lunghe parole. Bea non puliamo effere avari di laude ai perfici, i quai cretcono fino a tre libbre. Lodanti anche non poco i piccioletti, ed è mirabile in effi il magillero della Providenza, che lor fece si ricca l'ovaja, e colle aguzze ali difefeli contro i voraci affiliori.

Fra quefti il più terribile è il luccio (1), che non la perdona neumeno alla fua specie, avvegnoche talora fi veggono di que di due libbre alterarii e divorarii da quelli di fei, o leite. La di lui carne follda ben corriponde al luo cafrattere di preditore. Saramno ben fortunati però, le giungeltimo a minoratre il lor numero.

Chiaro per l'encomio del Maggior Plinio vuol da noi menzione il Pigo, il qual non trovafi, che nel Verbano e nel Lario, e intorno al maggio (2) fiorifice in fulla schiena con una quarantina di chio-

<sup>(1)</sup> Paolo Giovio de Pificiau Romani C. XXXVII, veol, chen il luccio fai il lupo degli annichi. Fi digrazia, quando chen d'effi r'inoltra a qualche vivajo. Not lapriamo, che pochi anni fono avendo ridotto a flagou una fue palude fotro Queccino il Conte Lodovico Reyna, e temputo poi quello dibuoni pefie e tranquitii, vi fi mife e cuto nua genia di quelli divoratori, L come ciò è vien talento di cantar con Luctesso ilia. Y, 1055, che i femi vollopo innumerabili, e fijiniti da moro continuo.

Al Hiftor, Natur, th. IX, C. XVIII, Deo lease Italie in cicibas signim, Lavius & Ferbana appellatur, in quibe pifes omaibus onis Fergiliaum ortu exiltum fyuomis conficui erebit esque prescutis clavarum estigatiom delie, il Rondelet quind chimmolis ('sprint clavati, Le Vetgile sono la cosa fless che le l'ejadi, e fluntarano ai 7, Maggio.

velli, poi se ne scompare, e terso tutto il ritrovano nel settembre i pescarori. Quindi viene da na-

turalifti denominato Cyprinus Rucilus .

Non ofero coll' Autor pregevole del Viaggio a Tre Laghi di collocare fra gli abitatori del Lario (i) il gambero e la lampreda, poichè il primo non vi fi stanzia, che ne bath fundi, ove per invitato li potero facionare, e la feconda anna soltanto i rivi. Quindi taluna d'esse rivviens nell'acqua, che tolta per uso de mugnai alla Bregia viene poi a metter foce nel lago, presio il lido di Cernobio. Celebri son quelle presso il lago (2) d'sse detto da Plinio il Brigantino, quantunque intendas sont o con la more quello (3) di Coltanza, e in ciò ne sostito da l'uttorità di Paolo Giovio reverenda al certo (4) in tali maetrie.

(a) Pault Jovii. De Pifebus Românis C, XXXIV, lei anche aggiunge il Giovio, che ficon cecellenti quelle del lago d'ilco. Dall'idro efte il Clifto, dall' trèo it hume o'llio, entro cui trovanti, Vedi anche il Buudrand gel Leftico Geografico all'articolo Estivatione Lacer, e l'erudito Dalecamp nelle notte al passo di Plinto fulle lamprede.

(1) Mattnitet nei fuo voluminos Fidivatie Gegențișe ofa acetat d'ignorant l'Estrete, pecthé tenne auche cejt pel lago d'idro il Fid, antine di Filino, E thi non fa, che al lago di Cofinna de cide Ammin Mattelliuo il nome di Britarita l'Ma faremo noi correte le lamprede pel Remo, che sbocca da quello Attende Filino, che cetto fapea non folo la grogata di Italio, dice chastamate al libro IX. C. XVII. — Mufeinena, quat mirre diffice, later appre quoge latera Relatie Brigantina comulat mattili dice chastamate al libro IX. C. XVII. — Mufeinena, quat mirre diffice, later appre quoge latera Relatie Brigantina comulat mattili filo pol nella Retala. Opuna fa, che il lago di Cofinna terosti punto un che tra gli antichi Eferti. E noi già vedermo in quello opulcio pet celimonio dello Strabone, che i Reti Javan-Japra Como, e Verena.

(4) Può egli al certo eoll' operetta fui pefei può egli italiano meritat luogo fra i latini , come il latino Eliano fel meritò fra Rosses maturali greci , Paolo Cigalino Fr Tuenda Falciusina

<sup>(1)</sup> Pag. 74. Il Gambaro da latini d'ecsi Cammarus, da Naturalisti Conce Afracus, csti danno purt alla Lampreda il nome di Petromicon Branchialis. I Latini denominassa tal pesce Museé la, noi fusfe l'amprede dal lamber le pietre ne' tivì.

Tennimo in ultimo luogo l'agone, il quale, se tede agli altri pel corpo, che d'ordinario è più corto d'una spanna, pel sapore e l'utilità sua, che fama accrefce al Lario, vuol particolare da nai ticordazione. Se a giorni di Ciracalla e Severo potè Sammonico (1) Sereno notare, che lo florione recavali da coronati donzelli alla tavola imperiale preceduti da un trombettiere , lo credero di non dover tacere, che il graziofo Real nottro Governatore Ferdinando Arciduca, quantinque volte vien fra noi, vuol fempre, che gli si imbandifca, come vidi io flesso, un piattello d'agoni. Que', che seder voglion maestri in cucina di coloro, che sauno, aman di avere gli agoni appreffati freschi fulla graticola alla foggia de' barcajuoli, ma in mille altre guife, che si narrano (2) dal Porcacchi, sono eglino squisiti. Nel settembre e nell'ottobre vengon graffiffimi . Confervanfi anche dentro bariglioncelli nella salamoja, noti fra noi col vocabolo di mijoltini . Prima di prepararli lor s'estraggono le viicere, che son seconde d'olio atto alle lucerne. E questa maniera di preparatti, e il lor viaggio an-

ha quefte parolle a pag. 297 Z Sturio . . . de que Megans Jovino moder prinan repeited din piclium hisperia excelende audier quo manfrante viri duo celebrio: Salvidous Romanus . G Randeletius Caitus ean hoc even . . . illufrarum l. l'operetta del Govon fu tradotta in Italiano da Carlo Zancaruolo, e nublimente impressa nel 1560 del Gualitetti in Vencia;

(2) Nobiled al Come, Libro fecondo, pag. 257, 158,

<sup>(1)</sup> Yedad il cataro medico nella sus pisola a secreto Cestre, Non pao più volgets in controversa, che l'despendere non sa lo faciane. Il maggior Plinio si maraviglia come un pesse ai sobbile non' fosse a suoi gorari pregato. Ma venne poi bea tose in moda come possimi dedutre da un epigramama di Matraile di pochi inni posteriore a Plinio, e coeranco del di ula sipore ≡ Ma Palatina i respentara mittius minjar, il nente di gola cran ben singolari que' Cesari. Ognum si del pasticcio di Viceltio detto le feudo di Miarray. La quarta fatina di Giorenale consignicà al rise cremo e Dominiano, e que' Tadri Cosserii da lui raccolti a concillo per determinare sulla toottra d'un rombo.

muale, che fanno a truppe da capo a fondo del Latio, nè toriano al penfiero le artinghe, che dal. Il slanda nuotano al Baltico, e le moriu, che pefenni in America (1) al banco di Terra Nuova. L'agone è coperto di fottililime ficaglie, le quali cadono appena, che fi tecchino, muor tofto, che s'avvien nella rete, onde non fin mai polibile di trafiportario in vivajò. Que' del lago di Lugano fisperano d'una metà li nole de' nottri, ma cedon loro nella foguifreza. Son lucidilimi, è talora di gran copia inargentan le reti, nè del loro genere pur fe ne trova' un folo in tutti l'aghetti prollimi d'Alferio e Pusano, Annone e Montortano, i gnoriam dell'agone il vocabolo antico. Fra Naturalitti chi lo diffe Cluppea, chi Alosa Major, chi Cyprinus Aguo.

Or passiamo a quadrupedi. Ommetto quelli, la cui razza comune sia rroppo. od (2) ignobile, Le volpi e i lupi sono infrequenti nelle montagne del Latio, non così rate le lepri bianche. Gii orsi non si veggono quasi più nella valle lunelvi, dacchè tanto il free diierramento di boschi, ma presso i Ca-

(1) Bomate negli Articoli Havengs e Morue, e Raynal Histoite Philosophique et Politique nel libro XVII,

<sup>(3)</sup> Faina, Mattora, Putrala, Futerto, Domola, Armellino, Sojatrolo, Chito, Mocardono, i quai turti pollos redefi pen-nelleggiati al vivo nel T. VII. del Conte di Bufon. Eduzion Milanefe. Abbenchè ad ognun d'elli il citato illultre autore appeaga anche il nome lazino, convicu rifiettere, che per parecchi fon vocabbil fatti latini dali moderni. Abbum però per la Faina Miester prefio Mattiale lib. 70, Eppg. 17., Flimio dà il nome di Mafefa alla Domola, e l'attinuto per lo feojatrolo il greco vocabbilo di Sciatro, che fuona Ocibricoda. Virrava, Flimio e cabbilo di Sciatro, che fuona Ocibricoda. Virrava, Flimio e vacabolo di Sciatro, che fuona Ocibricoda. Virrava, Flimio e vendo di Sciatro, che fuona Ocibricoda. Si il moderativo vien detto in lingua nofira vernacola Nificializa famiglia al controlo del controlo del di Milanette e per molto tempo, ana affa le noccuolo; nel Piniolo e di Magnetico in Ociora del Crafea il vocabolo di Magnetico finifica tutti altto, vioè di augolio di zigaza.

vargnoni in Val Menagio se ne uccidon sovenze e la aggirano anche verso il Legnone e in Valfassina; Accadde, non son molti anni, che un d'essi atravertando il lago afferrò colle sampe una barca pintovi o dalla fame o dalla stanchezza, che sinalmene (tanta su l'ostinazione della siera) venne da nocchier pallidi ammazzata. L'orio nostro, il cui pelo tira al bruno, è pur troppo seroce. Abbenche ii cibi di frutte e di gran turco, pure atsale e squarcia le vacche, che nell' estate si cacciano agli ali passoni, cui noi diamo il nome di alpie, Rispetta però gli nomini, e sol si avvonta contro i feritori.

La marmorta detta da Plinio Muz Alpinua, quando

tunque s'annidi più volontieri fra nevoli gioghi della Savola, e giovi quindi a quei poveri abitanti, che poi nel verno s'aggirano in Lombardia a mostrarla, pure trovasi anche fraile rupi nostre, e non ha guari, che una fuone recara al Canonico Giulio Cefare Gartoni presa in sul Legnone. E mirabile l'acchitettura delle lor tane, mirabile il fonno di più mesi, che traggon spotte nel sieno. Forse vennero a monti nostri dalle Alpi Retiche, dove

abbondano affai .

Il Taflo detto da Larini Meles trovati non folo nelle montagne del Lario, ma ben'anche nelle colline a poca diftanza della Città, come appunto le Volpi, le quali fresse approfittano del di lui co-vacciolo. Quantunque del di lui pelo simile mella tuvidezza alle seole del vetro si ornino le teste al cavalli delle regie poste, pure il Tasto non s'incontra sovvene. Tutti lanno, che quest'animale inningardo sulfa fralle tenebre gran parte di sua vita, ne' meu freddi poi egli è uno di quelli, che soggetti sono all'intormentimento alla foggia de' Ghiri.

Vigilante per lo contravio e vorace al fomujo è la Lourra, che fa suo cono utelle fessissi di focoli, e per entro alle radici bucherate de pioppi e de falci. Chiontilima de petci si tuffa sur acqua per lunghilima perza, ma vi morì talora in-

cappando nelle reti , Però male fi tien per anfòlia, quantunque ne faccian falami i Padri Minini, e s'apponga ne' giorni magri talor fulle megie. Io n'ebbi, ma le fue carui fentono il pefec, trovai non pertanto fquifito il fegato. Nelle praterie psesso Cernobio Diclate da vari canali della Bregia, e nelle palusti di Colico fi prendon le lourre. Se potessero i nottri pefeatori addestrate, come fauno gli Svezzefi, ne tirerebbono il profitto grande, ma non possiamo lusingarli, giacche non rintei mai al conte di Buffon di addonesticarle. Forte molto instuite cova esti il clima. ma fappiamo, che nella Scania col soccorto d'una lontra vivea di pesci un' intera famiglia.

Sul Leguone e nella rupe presso Novate allog. giano quegli animali, che i Latini appellarono col nome generico di Rupicapre. Belle imorno essi fono le quittioni, che muove il (1) Button, ed inclina a credere, che tutti tieno d'una razza malgrado le loro varietà. Il Camofcio fra questi è il men raro, ed io tenni più meli una giovin camozza, la cui indole indomita m' argomentai di vincere colla compagnia d' una capra, la qual veramente feguiala con amore materno, e la camozza talvolta obbedivale. Ma quando da miei giardini le lasciava ire al paicolo ful battione, faltava ognora la camozza fulla cresta della mura, e talor giù fin nelle fosse della Città slanciavefi impavida fenza farfi male di forte. menire pur ne gemeva invan la compagna. Ma ciò nulla ha di mirabite, se riflenasi ai precipizi natii, ove fen corrono inelle; Paolo Giovio accenna pure quel becco filveftre (2) dalle gran corne, cui, non

<sup>(1)</sup> Tomo X, dalla pagna 140 alia 176, Edizion di Kiano, (2) Peletripio Litti Lacca = 10 algorini autem fasti capreatum 6 ilicum greger vijuatus, 6 evis generit fitorfer capre, cui Stantinea nomen ef, is calene 6 magnitudio vel procesum afaum aquati, oblonga 6 filesta in humene cavuus demitient, quibus almentelli antum fusfidio, mere je cripit, guma venatorius ik.

sò come, affermò dath il nome di Stambecco (1), e non offante un tal nome paragonalo in mole all'afino. Gaston Febo (2) li sottien grandi quanto un cervo.

Fratanio, che il penser nostrò era fra greppi e ciglioni inospiti, non richiamiamolo noi. Egli e lasto, che l'Aquila alteramente nidifica. Ella si dilleta di sangue, e porta intorno la solitudine e lo spavento. Pur vuoli, che perdoni agli uccelli, che stanno ancora impiumi nel nidio. Le nostre aquille mon suo però di quella specie feroce Elverica, che affalga sino i fanciulli (3), e spieghi quindi l'origine del favolos Gauimede. Dopo aver parlato di lei tacercmo della (1) Poana, del Gheppio, e d'altri tali. Vive aquile conserva il Baron Durini a Molt. rasso, e di vi fi può vedere il più fingolar Museo vivente d'uccelli, come un vago in Como presso il canonico Gattoni, da lui ttesso imbalsamati, e possi

extreman rugium aram co-pullitur, contractis signidem petibus, ingiratque polici cevice, in orien econovolvi, atque its cuenum absite potectius terga, nabili decreto praceps rotar modo illusfus pre desupra provolvitur. Ituius gearits ese putaverim capreat, quas in Babinar napir Rotas appellari. M. Farro prodiste. — Stumpho presso il Geiner al Recco selvatico da il nome latino d'Ibex, mi l'Ibice l'imbira estre le Stambecco.

<sup>(1)</sup> Stambeceo in buona lingua italiana fignifica un genere di queste capre, ditò così, felvatiche, ma come dice la Crufca unimat piccolo di questro picdi.

mai piccolo di quatero piedi. (2) Venerie de Gason Phæbus Paris 1614, pag. 68, 69, presso Buston al luoro citato.

<sup>(1)</sup> Si appetta dagil sviaseri Lemmer-Geyer. Fu già ghermito da una aquità di tal forta Tomafo Piater padre d'un cichte medien, e non ha motit anni preffo il lago di Than un picciol taganto, L'oquita, che prende difficilmente il voto, combaite ôffinate col padre del fanciullo, fin che non techo morta. Accadda anche a me fulla caccia d'aver fetria i nun d'at una poana, la quale, mentre io me le aesodava, titta titta a roftro apetto non fistuto la battaglia.

<sup>(4) 1</sup> nomi d'eff possone taccogliets de un puso del Redi :: avvolto), iparvieri , borragri , abanelle , nibbj , astori , a cul corrispondono i latini Vultue , Accipiter , Tinaunculus , Enten , Milvus .

cogii atti convenienti alla lor indole. Leggiadra pur è l'uccellica che mantiene in Bernate iua villa igiovia Marchefe Marco Gigalini. e come in lui fomenta l'amore della naturale floria, così porreb. be anche risvegliargli il talento di divenir favolitla in mezzo a quelle caré e mantiete belliuole che vi aleggiano liete e v'aunidano fra rofe mortelle ginepri e lauri. Per mia fède dilettami ben più un ral gulto, ehe non la mania de' giardini lugeletì o Cirine i racchinifi catro angulti counini, ove s'affaftellar rottami di colonne, epinan per un cane, rufcelli a fecco, ponti fehz aqua, feogli parti come fungi in una mattiua, e ranocchiaje col nome di lassherti.

Ma ritoroiamo al Lario. Bafti l'accennar fra notturni il maggior Barbagianni, cui danno i franzefi il nome di Duc, e violfi, che da Latunl fi api pellaffe (t) Bubo, Molti l'appellano il Gran Gufo. Costui non isfugge di pugnare coll' Aquila, abita le più tetre caverne, e i macigni sfeflati. Di la rim-

bomba l'orribile di lui ululato .

Volgasi omai il difeorso a que volanti nostri, che la delivia son delle menie. Il gallo di montagna, che da Plinio appellasi Tetrao, e da cacciaror nostri Stolcio, eguaglia col gran corpo i polli d'India, la febbrajo, quando ci chiana le temmine, facile è di colgiria immobile sigli alberi. Il suo grido allora comineta con su tono simile a scoppio, e mette poscha uno stridor querulo, che rassembra a falce, che y arreti. Ht, come natra Plinio nel li-

<sup>(1)</sup> Se non areftino Flirio, ben føytetimo poco, some no, minut fairiamente gli uscell. Pure avvi anorat grift boya ben postamo intendere gli antichi, se fam cetti de vocaboli, I foli uscelli i nortgeni qual non ei recano intendere gli antichi. Per effere pio all'Afficalo cofanto, che untra ne' modi la civetta diamo il mome Afe, Na Flirio nel lik, X, C, z, z, lifico fectito = Ottr bittone misor ef, na Tuti aviar, narrhus plumeit eminentitus quade do nomo illi guidam attina Afficent vacant.

bro X. C. 22., peune di lucida negrezza decifa, e ne' fopracigli gli fiplende il roffu del cocco. Sono, fe invecchi le carni fue un pò troppo folide, ma corte in pasticcio (1) hanno buon garbo. Più teuere e d'eguale fragranza troviamo quelle del fagian nostro lilvestre.

Ma vince poi tutti il Francolino Attagen, ne fa di mestieri, che noi teniam dietro ad Ocazio e Martiale per cercarli (2) nell' lonia; molti ne mandano a noi i mouti della Valtellina. Ivi pure prendefi un uccello di bianche piume, e che da molti fi cambia pel Francolino, ma non ha ne il gusto ne il candore di lui. Que' del paefe il nominano Roncaccio, ed lo dubiterei, che fia il Lagopo di Plinio (3) da talun detto anche pernice bianca.

Quella di rostro e piè vermigli, che noi appelliam cournice (4), è frequente su gioghi nostri. Se ne prendono molte vive, e divengon facilmente dimestiche.

(4) I Latini col vocabolo di ceturnix intendevan le quaglie : louli, che in buon staliano la pernice rolla fi denomini fasna , le la diremmo in latino deis externa ;

<sup>(1)</sup> Paolo Cigalino De Tuenda Valetudine p. 191. His omahbu dido pratices free campfent fine elipium indigens; necesso phafanot sum hit aumentis avibus; illis pragrandibus; quas vulgus nefe Stolei appellus (Glovi pur di legginappen elicune hime tratte dalla latina incidita leggindra lettera di Paolo Giovio Pe Oprima Pillus ratione diretta al Veferoo di Chetti Beltec Techno. Z. Paafanus; usraque Pedix killies phripes & externa reficiule; Acute Antagen, G. Callinapra exfrata di Jumno haure controlle de Sauve com de per de la diferent experimenta de la competencia del profes exciphillorum ciavi; excensivi pre-includeur experies latis latini degilis vel hadiso omento conseptus; ut correctibus fammis abique ulla ariditatis iniavia moltifime deco-quantur.

<sup>(</sup>a) Horat, Epodon, a. V. 53, Mattial, lib, XIII. Epigt. 61, (d) Hinno, Lib, X. C. 4, e. il Cigaino nel luogo fuectrato o. His addamus 6 genus iliud atliti, spod nefri atbam perdicem nomiant, Leopum Plinius applitavie, i ignerance id maxim peter re-vantoum feriparum linole eft. alpium, gum fupra Larium no-frum fun.

Molta pure è la copia delle anirre (1) nè canneti di Colico, e nelle paludi proffime quella de beccaccini, ma questi ultimi vi fon di paffaggio. Fra quelle canne depongon le nova que Lart, che in Totcana forte Gabbiani, e noi appelliamo galledole . e i francefi mauve .

E' incredibile quanto questi uccelli fieno ghiotti del pesce, e godano della tempesta e del vento. Veleggiano allora colle grandi ale, quando a ritro-

fo, talora a feconda.

Vi fu, chi pretefe effer da quelli venuto il nome al Lario, fuvi pure, chi le confuse (2) colle foliche, di cui pochissime si veggon fra noi. Altri opinò con eguale abbaglio, che tal nome al lago nostro procedede dagli (3) allori.

Egli è ben vero, che il maggior Plinio Ioda anche per gli (4) arbofcelli le nostre contrade, ma

(t) Cigalini nel luogo citato . p. Anferes Anates Oleres Oncierotali . Su quelle fpiagge veggonft put forvente le giú .

Patio di quella pianta, che da Linneo dicefi Jaurus Nobilis, ed ha le bacche eccellenti per l' olio . L'altro alloro , di cui et ferviamo ne giardini per far le fpalliere verdi , dicefi da Narurali Lauro-Cerajus, le di lui bacche danno una falfa arematica . i cuechi ne immergon nel latte le foglie, ma di effe però puè

formarfi un velen potentiffimo .

<sup>(2)</sup> Benedetto Giovio fralle inedite latine fue lettere ne ha una, che descrive il Latio. In esta jeggiamo = Larius lacut . . . ita vocari coeptus eft ex estrufeo vocabulo, ouafi princeps lacus, ab ea quad Lar etrusce principem sonat ... præserea Larlus non a lau-ris . quibus prequentissimus est ... nec etiam a Laro ave , quæ ibl rarifima eft ....

<sup>(3)</sup> Fin quefti fi mife Camillo Ghilini nell' Opuscolo Teltine Vallis ae Larii Lacus Particularis Deferipsio . Quindi egli an ello fesive forvente Laurius a dispetto de Latini , non Larius . (4) Plinio Lib. X. C. 19. Tranfpadana Italia iunta dipet Larium lacum appellat amornum artufo agio, Veggafi pet questo pasto il Conte Auton Giufeppe Rezzonico Pifatifi. Plinian. T 3, p. 109, Altrove Plinio feriffe croe nel lib, XVII, C. 21 = Transpadana stalia cornu, silia, acere, ornu, caprine, quercu arbufas agres. Ma io ben credo, che Plinio oltre quefte piante arte a maritarfi colle viti , aveffe in viffa le mortelte i cedti e gli allori , le cui foglie odorare denomino il Petratca . Onor d'imperadori e di racti .

fe noi guarderemo a quegli Etrufci, di cui parla Livio al libro V. della Decade I. fe l'autorità vi fi congiunge poi di Dionigi d'Alicaradito, ci fia chiaro, che il vocabolo Lar fuonava principe nell'(1) Etrufco idioma, e quindi il dotto Virgilio diè il titol di Maffino al lazo nostro.

Su di lui lidi rato è lo smergo, e il Martin pescatore, ma per lo contrario la Trynga Cinelus (2), cui dal passeggiar le sabbie venne il nome di Ghiarolo, v' è frequentissma. Il Professore Bassian Carninati nel volume 1. dell' Igiena p. 200. la giudica buon cibo, ingrassa ques' augelletto quauto il bec-

catico, ma sente un po'il pesce.

Egli è strano, che Plinio noti (3), che al Laio non vengan mai le cicogne, come ne anco appresso ad otto miglia le mulacchie, che del genere sono de cotbi, quantunque nel vicin territorio insubre volino a schiere. Ora però sovvente crocitan elleno ne contorni nostri (4), ma non veggiamo cicogne.

(2) Aldrovandi de Avibus Libro XX. C. 34. I Comaichi lor dicon Girolo, Puo egli fervire a formar la Icala verso gli necelli acquatici, poichè ha qualche membrana in fialle dita.

<sup>(1)</sup> Virgil. Georg, II, V., 159. Vedanti le difquidationi Plinaac del Conte Antongiufeppe Rezzonteo T. 2, pag. 47 62, o vedraffi, the il Verbano ha minor laughteat del Latio, onde ortenne il itiolo di Angejone per la comparazione de l'aghetti profimi. Inoltre Virgilio di el al Latio il itiolo di Malfimo per la fua cetebrità, ne già confondaff ral mia opinione con quella d'altri nofiti, che non temetre visetti degli ferripori Apectafi d'Annie da Viterbo, le la deduco di fonti finere, e puoli alla voce Lar vedere il letto delle antichir di Samuele Pritico. Il Lar Porfeas, il Latte Tolumno fi veggono in Livo, ed eran re, coal Donigi nomana il Lar Ermino, che fu confole con Vitginio.

<sup>(1)</sup> Lib. X. D. 29. — Larium ... amocuum arbufo agro, ad quem ciconca non tri imeaut, ficuti nec octavum circa lapidem ab co, immenfo atrozuin fiaitimo injubrum tractu, examina gracculorum. Moredulajum

<sup>(4)</sup> Il Porcacchi Nobiltà di Como p. 17, notò già, che mulacche si vedean fra noi, e come in lingua vernacola si nominan taccole, e in Como di tal nome vi era una torte, eredette, che dalle mulacchie arcsie quella sortte il nome, Ma corbi non

Incredibile è poi la copia degli augelli, che ospiti vengono sulle aite montagne nottre ed a lidi del Lario. A migliaja son verbigrazia le allodole, che dentro il paretajo s'avvolgono ne' piani di Colico, e si conservano anche più medi nel burro, o nell'aceto. Beccaccie ne' laccinoli, e tordi d'ogni maniera (1) prendiam nelle valli e su gioghi a gran panieri.

Per le quali cose tutte ci ritorna al pensiero la Jode di Cassiodoro su tante grazie, che largo il cielo (2) a pochi dettina.

## CAPO XI.

Dell' indole de' fuoi abitanti, commercio, agricoltura, vin retico, boschi, strade, barche, piloti.

Qual non si volle nel secolo nostro l'influenza del clima? Vi suron silososi, che i costumi e le tette resero un affar da termometro. Egli è ben vero, che la storia stette a disagio con tai ientenze. I Macedoni d'Alessandro, gli Egiziani di Sesotti or sono schiavi de' Turchi. Che non son'ora gli Inglesi, e qual mai non ebbero idea de' Britanni ul-

van su totri, e la torre ebbe il nome dalle risse, Dieiamo in toscano piatir taccolare, Qualche eicogna vedesi pur, ma ratissima ai confini del lago presso la Valtellina.

<sup>(1)</sup> Sorbe tamatischt ginepti li attitano, e lot danno una fragtana fingolare. Nel verno i metli notit fi siban delle bacche del lauro, e delle coccole del ginepto, e lono quindi fiquin ditti, bel tendo chi non fi l'adgigi de' latini l'≡ latter aves turdur ≡ Galeno i vari geneti dei tordi eredea vitto faitherimo, e nell'incidia lettera di Rado Giovio a Relice Tosino poco sopia estasa hannovi is seguenti parole ≡ Individ testemonio paratmatini pandeta avet lauro gaudent, ectivique etti plisimim intersitàti diviccine estima latità in vendua dissinguivatar. Carminati pute il todas, Ifygica I respectite, T. 1, pag. 143.

<sup>(2)</sup> Notia lettera a Gaudiolo L. XI, Epis, 14. = Merito erga Cono numen occepit, qua tantis latestur compta muneribus.

timi gli ferittori latini? Que' Parigini fi gravi al giorni di Giuliano Cefare brillatono per epigrammi ed ebber tutta la vivacità delle lur bottiglie di Sciampagna. Greci dipiniero fovranamente e foolpinono, e Virgillio cantava ai Romani di lor ceder nelle Arti, e di contentarfi in-vece di abbatter gli alteri e perdonare ai foggetti, pur fotto gli fearpelli ful Tevere s'ammorbidicono i marmi, e figiratono i bronzi. L'Ollanda clima infingardo terra rubata al mare divenne l'emporio del più attivo commercio, gli Svizzeri divili già in feudi fotto iranelli funo repubblica indomita. Oltre i Geti i Sauromati nella Moscovia fi canta fi ferive. Con pace dupque del Prefidente (1) di Montefquien l'emipotenza del clima riierberolla io per le giunchiglie e le pefiche.

Pure, se non può tutto il clima, il clima può assa il clima può assa il clima colli e monti e piani e lucidistime acque qual non è dolce il prosondo e largo respirar qui, che s' apre del enore? L'aer faltubre (2; puro sottile vitale desta gli intelletti... Qui l'amor patrio pottebbe rendermi eloquente, ma perchè la verità non sembri dall'amore dettata, prenderò le parole da uno serittor vivacissimo(3), il quale come Anacreoste e Fringuni, Voltaire e Chiabtera non invecchia giammai Eggli serive = Curioso farebbe il decidere quel raro punto di geografia silosopica del trovossi interno al Lago di Como il più ingegnoso ed indui fisio serreno sorse d'Europa. Nessuma pare da co-

<sup>(1)</sup> Efpeit des lox. T, t, e ş, în più luoghi. E la massina favorira in quell' Opera per altro immortale. Forse però non è men acuto, che giuso il squalizio ≡que son live était de l'espeit sur les soix. Voltaire. Questrons sur l'Encyclopédie.

<sup>(2)</sup> Parole di Bunfadio nella vaga fua lettera intorno al Lago di Garda diretta a l'inino Tomacella. Il noltro Dun Antonio della lorta divolgo nel 1750 un libro di giusta mole fulla jaluvita del Clima di Como. Il dotto medico pi accrefca fede.

<sup>(3)</sup> Saverio Bettinelli, Nell' Entufosmo impresso in Milane dal Galearzi nel 1769, a pag. 162, e nella Collezione delle opere ufette nel 1780 per le Zatta in Venezia al Tomo II. pag. 249.

si firetti confini manda altrove e sostiene eotante colonite e non conta tante samiglie arricchite. Una
spenda una costa una tulle del Lago ha da gran tempo fua gente in Ispagna, un' altra in Germania, ed
in Francia, in Portogallo, e Steilia. Da quessa etca
in Francia, in Portogallo, e Steilia. Da quessa etca
ra vanno machine elettriche barometri cannocchiali
e sissi esperimentatori. Da quella architetti, slucca
tori piccapietre. Dalle tre pievi vanno a stabilirs
mercanti di vino, cantinteri, ed ossi in una parte,
e da un' altra si volgnon trasssenza di tele di sete,
e da per tutto muratori capimassiri imbiancatori ec.,
e tutti somano corpi uniti, vanno e vegogo, han
lago è secondo d'industria, ma tanta e tale di nessima altro si riconosse.

Una tal indol felica e per le lettere e per la mercatura deltava le meraviglie a Camillo Ghilini cortigiano di Lodovico il Moro, e manifeftolle nel l'Opportolo, in cui favellò della Valtellina, e del Lario, deftavale al Porcacchi (1) nel' 1508 ed a Siglimondo Boldoni (2) nel 1616, Solenne pruova debi talenti e nelle arti belle e nelle ortime dicipline, si può ricavare anche dal fol Dritonario degli Illufiri (3) Comagelri, e la lettera fiul Commercio (4) ci mottra, quanto ognor riforgente foste l'indufrita mal grado di pefflienze, di guerre, e delle più stra-

<sup>(1)</sup> Nobiltà di Como pag. 35.

<sup>(2)</sup> Lariut. Edizion d' Avignone del 1776. p. 101. (3) Del Cavaliere Conte Giambartifia Giovio Modena 1724.

<sup>(</sup>a) Lettera dello fiello imptella nel 1913, fenta data di tiono, Ottundi il citato attoro en dimanfestito Opufeolo, cui mapole il titolo Occorrea, eli Come, e fu negli arti anunello della Depotatono focciole radiunati in Milano nel 1930, poste a regione unfidiere fulla opportunita del loggo e fulla capacità del fuoi compatitoti pel commercio più profeso, e ritocco tal punto, ita malti altita, nella manofestita Appendica al prefato Opufeolo, nen che nel libro impecilo nel 1791 col titoso Le Firra di Como. Pialogicarii dec.

bocchevoli imposte, mitigate poi (1) colla salutare opera del Cento.

Se non che questa patria efultazione viene interrona dal rifletto, che torfe ella abbia per arcigno centore il vito o di foverchia, o di millanteria . A giorni nolter egli è quati un bel garbo il difprezzare la gioria. Inver cio ne dispenta dalla pena dello acquittarcela! Ma te ne giova etter fentibili ai biafimo, come not faremmo all'elogio? Come diforezzara la fama non ditprezzerannofi le virtu? Quanti non eccito cuorr il bel togno d'ottenerla almeno alle lor ceneri? Quantunque abbia alzato il romorgrande a questi unimi tempi il chiaro, Giangiorgio Zimmermann col libro da lui futitolato la fuperora nazionale (2) Ipofia nella fua midità; pure a quel medefimo libro io m'appello, ed ognun potrà fcorgervi al C. XII., quanto utile fiai la rimembranza. della bravura degli antenati, e potrà pure ognuno offervare nel XVII. i vantaggi, che fi derivano dalla conoscenza delle proprie vere prerogative. Non obblij però l' uomo giammai d'averte avute in liberali dono dall' ottimo mattimo Dio.

(2) Il Sige Giannambrogio Biffi refe ancor più faporito lo feritto dello Zimmermaun col tradutlo net totean pretro del 1300. Va f da la berra alia vana alterigia, ma vi G possono arriveliare teggendolo conti, che nuita umumente, taccian aitte di fuperbia.

E chr è quel vero umite, che rrovi altrui fugerbo ?

<sup>(1)</sup> Quell'eftero , che voglia con non multe patole avet idea di quell' imposta territoriale, che nella Lombardia Austriaca appellati Cenfinento, leggane la delerrazone in un beil' opufcolo, che travaa nel T. 1. dei Conte Gran Rivaldo Carli . 1 Comafchi dal 1760, epoca della chiufura del Cenfimento, pagano circa una micra di quel , che pagavano ; pur le dure lot circustanze li obbligano ancora ad una imposta maggiore di tutte le altre città dello flato . Ne' manoferitti Opufcois, che citammo pur era in nota, fe ne vedono i catcoli , e i richiami . Bene al cenfimento pue adattach quel refto di Livio c'enjum in itnit rem faiuterrimam . Quanto faria ftaro piu falubre, fe il Cento non fi fofic avvento ad una voluta fomma de bila impofta, ma l'impofa fe foffe in vece conformata full' eftimo libero de tondi !

Sebbene ommesse tal quissioni si procuri ognora danoi o di far cose, come Plinio il giovane dicea, degne d'essere scritte, o di scriverne degne d'essere lette.

Ma convien riedere a bomba, e il discorso rivolgere là, d'onde partissi . L'industria Comense non fa, che poco veleggifi il lago. Non parlerò delle merci da transito, le quai pero fon tante, che alimentan nocchieri facchini cavallari in buon numero, e producono alle regie gabelle le migliaja molte di ruspi, passerò eziandio sotto silenzio i pannilani, e i tanti ferici drappi, di cui feci cenno di volo nel V. Capo. Somministra il lago ardesie, che cavansi a Moltrasio, e ion ortime per le tegole; quelle si lodan più, che percoste danno un suono argentino, ma que', che vi s' impiegano ora, non usano l'autica, destrezza e pazienza, laonde invisibili fessigre le rendono men aire a lunga durara . E' inutile il dire . che facil pel lago è la copia delle gran pietre per gli edifizi. Il gesso pure e la calcina e i marmi servono a noi non folo, ma ben anco ai finitimi. Si fa danaro con molto pesce freico, e qualche quantità di salato. Qualche mele pur traesi, e specialmente dalla Valsassina. Ma ferro carbone travi legne invianti a Milano pel canal navigabile. Estracti puremolta corteccia di quercie necessaria a coiai. D'olio. che faria in vero la derrata grande, non le ne fa tutta quella vendita, che ben potrebbeli, ie maggior si ponesso negli ulivi la cura. Limoni e cederni non alla Lombardia foltanto, ma fi mandano alla Germania, ove pur vanno le odorate bacche d'alloro, che possono sostituirsi agli arditi aromi delle indie . I castagneri , se la stagion si volga felice , acquistano agli abitatori de' nostri monti quella parte di grani, che loro manchi.

Ma il commercio che a tutti i finor detti sovrasta, si è l'industria de' Lariani. Dicasi pur di sua natura (.) povero il paese, essi v'attirano le ghinee,

<sup>(1)</sup> Dizionario Geografico Portarile alla voce Come, che il Ladvocat divolgo fotto il nome di Vosgien.

rubbli, le doppie, i luigi, e gli zeechin dell' impero, e dell' Italia; onde non troppo confentaneo alla pubblica utilità è quel (1) piagnucolare contro quette paffaggere emigrazion pronttevoli, matime che non mancan poi mani all' agricoltura . Appena l'immortal Galilei spio in Venezia cul suo telescopio i fegreti del cielo, tofto i Lariani nostri li costruffero per tutta Europa. Appena il Torricelli in Tolcana miturava col termometro i gradi del calore nell' acre, e col baromerro le variazioni del di lui peso. effi in ogni piaggia tparfi mottiplicarono gli induftri ftrumenti, e divenivano i testimoni viventi di quelle sperienze, che il Conte Lorenzo Magalotti col più bel nor di lingua produste per l'accademia del Cimento. Così per ogni dove a questi ultimi templ propagaron la fama del chiaro patrizio nostro Volta Aleilandro, e buicaron quattrini colle di lui piftole d'aria infiammabile, e coll'elettroforo, Fin l'octica camera, le tabacchiere, gli scardatti pel lino, le trappole, ed ogni genere di mifcée fon per coftoro forgente di pecunia, e tornan poi lieti alle lor famigliuole ed alle feconde contorti, colle quali li veggiam raccorre le vendemmie, ed abbigliati (2) con giubberelli di velluto render fertili eziandio gli scogli.

Le vigne, in general molto colte dovunque fra noi, producono nelle falde del colle di Lellagio, iul diffretto delle tre Pievi, presso Griante, e Bellano,

11) Del Commercio Comasco Lettera del Cav. Conte Gianbattifta Giovio pag. XVI.

<sup>(</sup>a) Forfe II ebbe in viña Boldoni nel Latio, allorchè fetrife 

Lations populi în aniver fur just in negrei prompti ..... Seccatur « 
dediti, mutandarum fesiom capdi ..... Norscome (st. ..... 6 peculiar 
colunt 6 Juprebe inceduat vefiti ..... La nell' uni di questo frattore noi avermo fetranta fabbriche di pannilani e molti telaj 
pe' velluti Le dovinie nodite in quel torino di poliono anche comprendere dalla edificazione dell' ultima parte del maggot tempto, 
vi s' impugaromo dugento mi cultud di elemoniare, come natur 
Salilo Zataricani and C. UK. Delia parità di Plinio,

ed altrove vini generoli. Ogni pianuta ben esposta. b-nche fia picciela, rende framento e fegale. Prospera molto il gran turco Zea Mais, ne possiaino accorgerci, che i contadin nostri deteriorino (1) nella robustezza dopo la di lui introduzione in Italia, che rimonta ad anni censessanta circa. Forse ciò pros viene anche dalla falubre vita faticofa, e dall' ufo delle castagne e del miglio, e d'un altro genere di polenta formata culla farina della fraina detta da Linneo Polygonum Fagopyrum . Ama questo feme le terre arenofe, e vuolfi, che accresca lor forze ? Non fo, che or più si coltivi la spelta, abbenche negli antichi affiiti si trovi talor mentovata, ed al. fai ben provi (2) fra monti. Venne l'uto in vece di coltivar le petare, ed abbenche questo frutto non tema le grandini, "pure, come richiede coltivazion. grande, e d'altra parie ne il prezzo pareggii de' grani, ne nutre quanto effi, si lasciarono quetti pomi da terra a piagge men felici, fulle vette però di Brunate se ne profiegue la cura, e ne volgeria totvo quindi lungi gli occhi, se viveste, il Linguet (3), per la paura, che se ne faceste focaccia.

<sup>(1)</sup> Il Marchese Massei nel C. VIII, Parte III, della Verona IIluda ap. 518, tiene pur infalubre il cibo del gran turco. Io ne dubiretrei al foli vedere la vigoria del Trentini di lui finitimi, che vengon fra noi a segar travi, nè di quasi altru cibo si aliprontano.

<sup>(2)</sup> Danre al C. XIII. dell' Inferno deserive i suoi immaginosi gastighi pel suicida. La di lui anima

Cade in la selva e non l'è parte scelta, Ma la dore sortuna la baiestra,

Quivi germoglia come gran di spelta,
Tournefort riguardò la spelta come una spetie di orzo, vien derta Alica Zeo, riesce assa negli alpestri distretti dell' Egitto della
Grecia della Stella.

<sup>(3)</sup> Quefto feittore ingegnofifimo ed eloquente, ma de'para-dofi amatore al fommo s' avviso di rutorante in Francia, e vi perdette nel Gingno di queft'anno la refla ful paleo, Ne' fuoi Anales Politiques Litteraires Civiles du Siecte XVIII, avvi differra-sione contro la fattan de' pomi da terra, non perché es la guid-

Egli è poi quasi inutile il dire, che nella clemenza del mite nostr' aere vegerano annosi i gelsi a dispetto anche, che si ditchiomino ogni anno, e soffrano potagioni indiferete, il raccolto pure de' bozzoli è confiderevole fempre e della qualità primiera, quantunque nell'educazione de' filugelli phaloena mori leguano i più lo fille de' pregindizi verufti, ne fianfi data tampoco la pena di leggere i versi del Betti sul baco da fera. Il clima nostro eccita pure a buon frut-10 gli ulivi quasi senza coltura . Le falde da Moltrafio a Torrigia, tutta la costa da Colonno tino ad líola ne fono coperte. Menagio e Rezzonico ne abbondano, come pure nell' altro lido. Quanto non potrebbe avvantaggiare questa derrata anche il fol Lunario pe' Contadini, che divolgotti in Milano nel 1780! Quella Società Parriotica volse i providi suoi penlieri a queste utili piante, e molti semenzaj vi animo l'agronomo P. Eraclio Landi giusta il nietodo, che par noto anche (1) a Virgilio, fegando cioe dal pedal dall' ulivo gli novoli, o nocchi, e locandoli in ben concimata terra pel lor pane ravvolti. Potrebbono le bellissime flanze dell' Abare Bartolommeo Lorenzi (2) innamorarci degli ulivi. Quantunque da noi si prema olio anche eccellente, mailime ne' contorni d' liola, ne mai olezzi dell' otre, pure la gran parte piega al verdognolo, ed al pingue, colpa della manifattura, mentre fi pigia la palla dentro facco immollato nell'acqua dai più, talun però anche adopera i torchi; nè vuol lasciarsi senza ri-

Limited to the state of the sta

chi peco saporita o men utile, ma sol, pecchè abborte il pau d'ogni lorte, e soltiene, che dove vi son mugnaj, v'è messera, soltiene, che dove vi son mugnaj, v'è mouopolie. Pur troppo non manca, chi s'articchisce fulle miserie del popolo, ma portemmo avere il monopolio sui burri 1 larri s'eafer 1 peste già azument 1.

<sup>(1)</sup> Quin & cruticibus fectis mirabile dictu Truditur e ficco radix olengita ligno .

<sup>(1)</sup> Della Coltivazione dei Monti Canti IV. Vegafi il C. r. dalla fianza XXV. alla XXXVII.

cordazione il bel frantojo all'antico ufo romano, che il Conte Angel Serponti potliede . Mentre ameremmo però sempre più prospero il frutto di queste ntili piante, pon fiamo fi difficili e parci per metter querela tul taglio di que rami, che servono al più venerabile nio nella domenica delle palme. Egli fu coffutue dell' età noftra certo spirito di calcolo , per cui trovossi dispendiose il culto, e quindi alcuni giunfer fino a dire che il rito cattolico non fosse troppo atto a' paesi dove vite non germini. Andiam pure incontro co' tamoscelli d'ulivo al liplio di Dovide. la religion cel comanda, ed è proverbio, che fe farem povero di legname l'utivo, ci farà effo ricchi d'olio.

Non possiam chindere le parole sull'agricoltura noftra fenza fir cenno del Vin Retico celebrato (1) da Virgilio dopo il Falerno, e grato tanto ad (2) Ottaviano Augusto . Il Marchese Maffei pien d'erudizione e d'amor patrio il petro e la lingua trae il vin retico (2) al diffretto Veronese, e si giova di un paffo di Plinio lib. XIV. C. VI. ma il telto di Plinio non deciderebbe punto in favor del Maffei la contefa . Infatti che ne dice ivi mai lo scrittor postro? Non altro a parer trio, te non che nel Veronese (a) pregiavansi parimenti i vini Retici. Vorrebbe il Maffei, e feco altri intefero que' Retici effer vini del Veronese, ma la contraddizione è chiara ne' rermini e Plinio altronde impedì abbattanza il fenfo torto colle precedenti parole narrando, che nel mar di jopra ji lodavano i Pretuzi e gli Anconitani, e nel-

<sup>(1)</sup> Georg. lib. 2. V. 95 .... & quo te cormine dicam Ratica, nec cellis ideo contende phalerus .

<sup>(2)</sup> Svetonio in Augusto C. 77, (3) Verona Illuftrara, Parte I. Libro VI

<sup>(+,</sup> Hift, Nat, Lib XVI, C. VI, laudautur ..., a fupere mart Pratutia atque dicone nafcentia .... In Meatterranco ve o Cefenatia ac Meccenatiana . In Veronend item Rhanca , Talernis tantum a Firgilio porkabita . Alcuni leggono non item , ma autem .

le mediterance piagge que' di Cesena ed i Mecenatesi.

Notisi anche la forza dell' item Pliniano.

Cade egualmente l'altro tetto di Plinio, di cui fulla scorta del Cluverio, e levandovi la particola congiuntiva Et vortebbe valersi il Massei. Molti temono viziato quel pasto di Plinio, ma infine ivi narra, che (1) innanzi a Tiberio erano in delizia pel principio delle mense le uve retiche, ne oserei ben dire, come abbiansi a leggere le seguenti parole.

Talun legge e le uve, del Verorese distretto, talun le ulle nome proprio sorse di singolar vite; il Quadrio non sensa un dotto sospetto crede, che ivi Plinio accenni le Visule, che Columella nel I. g. C. 2.

dice provar bene nelle terre mediocri.

Egil è altronde fuor di dubbio pel testimonio di Servio nel commento a Virgilio, che il vecchio Catone altava a cielo i vini Retici, e che altronde Latullo in alcuni suoi versi perduti disprezzò al sommo i vini di sue contrade. Ciò solo portebbe rendere ragionevole il sospetto mio, che sosse viziato il tesso di Plinio, e dimostrare, che i vini Retici non fono Veronesi.

Egli è altresì fuor di dubbio, che il vino e l'acceo aromatico, che tuttor formati nella Vultellina hanno fingolar guilo. Anzi non folo i vini, che d'uve passe fi premono, ma tutti hanno buon garbo, e speditconsi nella Svevia nella Baviera e nin nell'Ollanda. Quadrio cita (2) Godiebo Kitipteler nelle Delivete Svizere al T. IV. p. 700 da custi felatano que' grappoli di 460 acini, cita il Cluverio, che nella sua l'alta lia Antica per la di lui ducerza solave lo antipone ai vini dell' universo, ricotda anche, che

<sup>(1)</sup> Lib. XIV. C. 1. Ante eum (Tibetium) Rheticis prior menfa erat 6 ullis Peronenfum agro. Forse anche la voce ulii , benchè mun, che io il sapra, detto l'abbia, ha l'ovvio sigmicazo di aleune, ed etan forse maglioli d'uve Retiche.

<sup>(2)</sup> Differtasioni fulla Valtellina, T. 1. Differtasione I. pag. 20, 21, 22, 23, 24,

condottonă în Inghilterra a fuoi giorni un bafilinento upra del Conte Federigo Salice fuvi quella bevanda dai Lordi, e da Giorgio I. re fovra tutte le più regaiate pregiata, ne ommette di notar l'errore di coloro, che a compit l'accto e il vino aromatico.

opinarono, che vi si mescessero droghe .

D'altra parte il tetto di Straboue nel libro IV. ove dice extendersi i Reti forra Como e Verona non ajura l'opinion di Matfei. pucchè ivi il geografo parla dell'amplitudine di quelle genti, e tofto (v) afferma, che fovra Como abitamo i letti, e che alle radici del lor monti nefec ai sun retito, dalle quali parto fi abbatte del turo l'opinion di Matfei, e fi conferma la nottrà, la qual pu e faria abbailanza in fivor noftro decifa dai vini aromatici, che attualmente fi pteniono in Vaitellina, ove giulla anche il leffico del Facciolari flavano gli antichi Venoneti, rammemorati da Plinio nel trionfo Alpino d'Augusto.

Quindi i nostri scrittori patri prima, che nascesfero quelle cumroversie moderne, parlaron del via Retico, come di (2) cosa loro, senza estrazione alcuna, e Camillo Ghilini nella descrizione di Valtellina, scrisse, che suo a giorni di Massimilian I. Cesare non avez quel parse celebrità che pel vino.

Che se queito contado e per l'opportunità del lorgo, e per l'eccellenza de' vini era in molta conliderazione presso i primi Celari di Roma, ei l'era nya meno per l'abbondanza de' bufchi annosi, esi vedenimo, che Tiberio per rifatcire la Mauma-

<sup>(1)</sup> Strabo. Lib. IV. Caterum Rheil ad Italiam ufque pertunent que jupas Fero am 6 : anum ed. Vinum Rheileum inter Italia egiegie commanata în mouamit illorum radicibus insfesso; e poco logia û legge = Supro Comum ad alpiam radicem libeti intent 6 Fenonerie de cripicten yerfe.

<sup>(1)</sup> Francetco Cigaini nel manoscritto de Nobiliate Pavia, e il Vescovo Gannationio Volpi nel manoscritto in Causa Pracelantia inter Comum & Laudem Fompriam.

chia (1) in Roma vi fece fin dalla Rezia condurre i larici . Presto Romani eran le felve nel conto grandiffimo, e giovava forfe anche il falso culto de silvani de' l'auni delle Napce all'utilità vera del confervarie. Infatti per uno spirito pensante qual non è dolcezza il ritiro tra quelle ombre ofpitali lungi dal van fragore del mondo? Plinio nel libro XII. al C. 1. ci dice che gli antichi non veneravano meno i tilenzi delle forette che i timulacri degli Iddii risplendanti per l'avorio e per l'oro. Ed egli, e Fedro nella favoletta XVII. del lib. III. ci rammentano gli alberi a quetto, o quel Nume fagrati. Sant' Ennodio vescovo di Pavia nel V. fecolo ci dice, che i boichi circondaffero (2) Como d'ogu' intorno. Sappiamo da Cathodoro (3), che dovendoli in Italia per Teodorico re ammanire mille navi non fi pago altro legname che que' de' ciprelli e de' pini. Ora è la filatura de' bozzoli e l' uio dei tanti camini (4), e la mania di voler sementar neovi campi dittruggono forette infinite, mania la più fatale poi fulle falde de' monti, che così vanno perdendo la terra vegetale, che sdrucciola in ballo ad ogni piova, e ti guaitan così montagna, e pianura.

Noi abbiamo tralle valli e su gioghi peccie, abeti molto a lor simili, ma di foglie men brei tronco più bianco, cerri, frassini, tigli, della cui tcorra si formano cordaggi pei pescatori, immenia quantità di faggi, di cui ci terviani pe cannini, ed notevole, che là dove si taglian le bottaggie dei

<sup>(1)</sup> Lurgo, ove, pei atte fi ficera v.n.t l'acqua per combretet poi col navigliò in mezzo a Roma; V. Plino H. fi Nat, ib, Q. fu Timberdola ad Faukum Confulem. 

— Kipram I arti continua di l'acqua della continua de

<sup>...... (3)</sup> Variarum Lib. V. Lpift. 16

<sup>(4)</sup> Che gi: antichi Romani avesser uso delle ftuse confta anche dal vocabolo lipporunium, e costumavati presso as bagni, Senteta nell'epitola XC, parla di tubi per trasmettere il calore nelle stance.

faggi, nel fuccessivo anno spuntan frazole saporose e lamponi, che ci ornan le mense sno a tutto sertembre, ricompare ivi una prateria, poi di bel suovo per la generazion susteguente sendence sono resta. Non parle d'olmi di quercie e di pioppi. Il tasto sprezzatore del freddo e l'unico fra sempre verdi, che non produca resina, ama le nostra montagne. 1 cipresti pure v'allignano lietamente, ma convien piantarveli, così pure i pini fruttiseri sebene a contini del Lattio presso Chiavenna ne crescan non pocht. I pini silvestri però s'alzano spontaneti, ed unche ne monti sovra Tavernerio, e presio Gironico ve ne sono considerevoli foreste.

Quando non aveili a raccomandare la confereail luogo di puelle piante, che abbiamo, faria qui il luogo di bramare l'introduzion di quegli intili alberi americani, che pur provan bene fra noi, e rendono fempre più illustre il nome de fratelli Conte e Cavalier Chiliglioni, i quoi ne' fondi lor di Mozzare ne fecero lietissimo esperimento, e vuò dir singolarmente l'accro zuccheriuo, la bignonia caralpa, la gledissa riacanthos, la robinia psendoacacia, il moro papirisero, che con altre piante si pulon vedere al T. 2. degli Arti della Società Patriotica.

Vanno però nel paese a questi auni ultimi rincarando le legne e d'opera e di fuoco, del che non
sol si accagionano le fucine per le miniere, e il trasporto, che pel canal navigabile se ne sa Milano,
na vuolsi ancora accustane la distruzion folle, che
fassi d'ogni intorno, di piante. Saria crudel cosa,
che i nipoti nostri dovessero ricortere alla fumo sa
torba, che circonda qua e là, o gli stagni diseccati,
o le attuali paludi. Tal quercla mettette pure nella
Novregia e nella (a) Russia, dove si recisero piante

<sup>(1)</sup> Mitterpacher , Elementi d' Agricoleura , T. 2, della Traduzione flampara in Mitano 1784, p. 130, e feguenti .

ceranee forfe alla creazione. Guardianici noi da quello devaltamento farale.

Alcune boscaglie appartengono alle Comunità . e su quelle vette si recan talora i contadiu povegi per apprestarvi legne. Col presesto di conservar quefte felve, e col titolo anche di fanare i debiti delle comunità, furon cottrette alcune di esse alla vendita delle foreste, altre a ricever danaro, perchè recidessele a contimo un appaliatore. Quindi le spietate feurri banno fatta la ttrage granditima, e gli ipeculator ghiotti furon giovati nelle imprese non poco dalle acque perenni, che folcan le valli. Vi ti praticano con pietroni ed intrecciamento d'enormi travi le chinse, onde tenere in collo la piena, poi dassi il varco alla toga del finme, e ne prorompe giù l'impeto, che talora non fenza danno de' campi rotola furibondo per l'alveo al lago i recisi alberi, che gli fi affidarono .

Non però dislimuleremo noi punto di non amar quella premura soverchia, che vuol dissodare poderi nuovi , ed alienare le selve e i pascoli comunali. Anche quel Ginevrino Filantropo Giannantonio de Luc fu di tal fentimento nelle fue lettere tifiche, e morali fulle mouragne e fulla floria della terra e dell' nomo. Infatti quanto non è dolce al povero fancinllo : che nasce in mezzo a' beni del natal suo villaggio. il poter dire, non manchero qui di quella fuilites. 2a. ch' ebbero gli avoli miei! Il fuliodato scrittore ritorna poi su tal pensiero anche ne' posteriori volu-mi, ch'ebber l'istesso titolo (1) quasi, ed anche not ci limiteremo a bramar con lui, che almen fra monti non fi diftruggan con alienazioni i beni comunali . Qual utilità , ie un ricco , che li acquisti , vi mantenga due cattaldi; e le centinata ne fotiran dei debali ?

<sup>(1)</sup> Lettes Physiques et Morales sur I histoire de la Terre, st de l'homme adressées à la Reine de la Grande Bretagne, T. 1. Discours III.

Se, come accennammo, pensarono gli antichi Romani alle felve noftre, non fapremmo credere, che pensassero egualmente alle strade del Lario . mentre a fatti loro bastava la navigazione di quello. Non però così ful distretto Comense, che guidava per Milano agli Insubri, ovvero agli Elveti verso il lago Luganese. Esti costumavano di seguar le distanze con pietre milliarie o cippi. Da Strabone raccogliamo e da Polibio, che otto fladi formaffero un miglio, altri ci fono autori, che d'alquanto li eccedelle. Egli è però certo, che almeno le strade, che dalla città si diramavano agli Insubri ed agli Elveri eran distinte co' cippi, come ce ne fa fede il testo di Plinio al libro X. C. 29, in cui narra, che circa all' ottava pietra non s'accostassero a noi le mulacchie. Il calle poi, che lunghesso il Lario gli scorre a manca da Grumello sino al di lui fine, ove in lui mette foce la Mera, e per l'angustia fua, e pel di lui nome sembra opera foltanto de' Longobardi, ed appellati Via Regina, forfe da Teodelinda, come ne infinua la tradizione. Saria penfier da monarca il renderlo agevole a cocchi. Or fol fi può battere a cavallo, e uon tenza pericolo, maffime lungo gli fcogli di Sasso Rancio. Pur è tralle vie, che nelle nuove leggi stradali si appellano Provinciali, il cui mantenimento appartiene alle spese della provincia intera. Vari tratti se ne riattarono decentemente in questi anni ultimi verso Nobiallo e le tre Pievi, come pure da Menagio per recarú a Porlezza, e dalla terra d' Argegno per la Valle Intelvi ; egli è però grave, che sol sul distretto Comaico (1) fiafi dato il buon esempio, e poi sul Milanese nulla siati fatto, quantunque questi siano i due sbocchi, che metton dal Lario al Cerefio.

<sup>(1)</sup> Le nuove leggi interno alle firade efeirono raccolte in un volume nei 1785, Dopo vi ficeero addizioni; ne faprei, fe questo abbiano dituridare la materia.

Se il loro ellimo fi offerví, furono da un decennio affài liberali i Comafchi in fatto di ttrade. Eran
prima profonde, e quali leito di torrente. Or anbiamo la Milanefe, e la Varefina, che gli ameni
punti di vitta congiungono colla bellezza delle frequenti fughe rentilinee, e forgono quefte iovvente
nille campagne contigue, come appunto collumavano
i Romani. Ma oltre le forze dell' impero (1) fuperbo v' impiegavano effi le opere delle legioni, ne ririnavan: mat di gittarvi ghiaja e fabbione delle miniere perrigne i lor feliciari aveano un fondo di
calce tlemperata collai rena, ovver di into. Ne vorrem già noi tognar d' emulare l' Emilia, o l'Appia,
o la Flamminia.

Ma ben colle venete gondole e con que' remator celebrati posson contender le nostre, e i nocchier Lariani, e non ha guari, che uno ipettacol godemmo, onde i ginochi ci si tornarono alla mente, che Pimmortal Virgilio canto nel quinto del Eneide. Bello era veder la piaggia tutta dell'. Olmo, e i giardini contigui titvati di populo, e pel·lago seminate innumerevoli barchette attender lo scoppio del mortajo, che delle al corso destro il segno. Antico è pero il grido della valentia de' remiganti nostri, e quando Bianca Sforza patso tra noi con real pumpa nel 1493 spossa a Malimiliano d'Antira Re de' Romani, ne diet pruova iolenne, come ce ne conservo memoria Trilano (2) Calco.

<sup>(1)</sup> Vedafi il Piuche nello sperracolo della Natura Dialogo III. intorno alle Cave, in cui tratta cruditamente il punto delle firade.

<sup>(2)</sup> In Su della Stotia Milancie ferita in fattuo da quetle colto cottiguno degli Stotia Chi, che mari 1 tra i 1797 e il 1375, avv. un' operetta col titolo Nupriæ Augudæ. In ella leggeli = Podreo quidem die excarfo ludiera jatlu od magna oduptate & Remigum certamher ques, poo alacitate lupremum vittusit pomimen prædentes, & celevatate venorum vim & gyris fecunique 'eo [ablitic eurle rectamiolists fallenera, equarum agilitatem fuperene, cunsit mirabimur. Degna di memorra è pute l'auton bella di Giuleppa Boil derto il Nobile barrojulo di Ceradono narratumi dal Reale

Le gondole sono il gener di barca, di cui si valgono le fignorili persone ed i viaggiatori . Datti propriamente il nome di navi a quelle da carico, e di navicello a quelle, entro a cui pongonsi i pescatori, e quelte urime hauno la prora più balla delle gondole, e tono sfiancate alquanto più. A tutte fi pon la vela, ma quadrilunga, e che colla mole fua le proporzioni eccede delle barche, le quali col fondo petcano poco. Avvertì faggiamente l'Autore dei Tre Laghi (1) che si dovrebbono softiruire le vele triangolari, che si appellan latine, ed allora si eviterebbe il pericolo, che fosser talora capolevate dall' impeto del vento. lo, qualor navigo, non permetto giammai, che tutta i nocchieri alzin la vela in balia dell' aura . Hanno essi, nol niego, dettrezza molta ver calaria all' uopo, ma non può negarii altresi qualche esempio d'infelice naufragio. Queste diigrazie accadon però ratifime, fe ne eccettuiamo le navi di soverchio gravate. Egli è incredibile verbigrazia, con qual volume di neni folchino il lago in ogni tempo i Lariani, e quindi più di se, che della fortuna delle onde poston lagnarsi. Su queste domina il regolar vento, che si appella Tivano, ed è la tramontana, che spira di notte fino al fol già levaro, la Breva è l'altro, che foffia all' avvicinarsi del mezzogiorno. Hannovi però di sovvente venticelli particolari, per cui in un fianco del lago vedrannosi barche, che ritornano a vele in Como, benche abbia forze la Breva, e così pure.

(1) Viaggio at Tre Laghi. Pag. 75. 76.

Arcidus Ferlinando, Siedera coltui al timon del nasiglio, che gudara (il Latro a diporto il defanto Imperadore, y si bio fulle arque maneca di fortuna, il Piloto a' avvette Celare, che generio non vi pretta fede, e lui e i compagni rampogna. Tace il piloto, mi giunto prefio a Bellagio volge col timone in porto abstrac, Celare (en rifegna, Allora il Nobile, perchè y. M. vegga, qual poltron mi fia, or ch' Ella n'el, andaismo compagni.

benche pel Tivano s' increspiao i stutti, pur si veleggia per dipartitsi dalla Città. Ciò vuolsi attribuire a tante sauci di vallate, ed a que' venticelli, che si

appellan montivi .

La Breva e il Tivano foggiaccion tal fatt a mutazion repentina. Una pioggia una grandine che fi feagli fu qualche dorfo di monte, o fu qualche parte del Lario, inducon totto un novel movimento nelle acque. Orridi tiono talvolta i turbini, che le feonvolgeno, orrido il fragor del tinono, che rimugge ripercoflo in fralle rupi. Al lampo primo cercano i piloti di guadagnar la riva, ma i più eiperti fanno auche da tenue nuvoletta a ciel fereno prefagir la tempefta; convien cedere totlo a lor configil, poichè il furore della procella velociffimo finania; ue torna male pel naviganti, che pochitimi fra noftri piloti fappian nuotare, poichè fon quindi più cauti.

I naufragi accadon di raro, e per lo più intervengono a barche, come dilimo, fovracaricate. Contuttocciò ella è colà, che io non sò compreudere, come vi fiano premi per coloro, che fipinti dall'unamità generota falvini dalle onde i naufraghi, e non fiavi poi fin tanta eftension d'acque un fol luogo, in cui fi confervino quegli ttomenti, che pollano rivocare alla vita gli intellici. Dura tuttora il femplice costume di rovesciarli penzoloni, unde rimandin l'accare alla vita gli intellici. Dura tuttora il femplice costume di rovesciarli penzoloni, unde rimandin l'acqua ingollata, e forte il mal metodo ammazto motti semivivi. Deh, che almen fulle spiagge di Como, dove non mancano chirurghi e medici, non si ritardi più oltre a stabilire un tale intituto!

## CAPO XII.

Degli Acquemoti, Venti, Fiumi, eferefeenze, ed emissaio del Lago, non che della sua antica figura, e livello.

A significar certi strani fenoment del Lario notiro, di cui ci tramandaron memoria gli storici, e che accaddero pure, benche assai meno fenibili, a giorni mici, mi conviene di soggiare il vocabolo d'acquemoti, meurre hauna elli tutto il carattere di quel traballamento e spinta della terra, che terremoto si appella.

Il volgo può confondere questi acquemoti colle inondazioni, che pur troppo ci accadono non rale volte. Ma l'osfervazion diligente ce il farà chiaramente distinguere, quantunque finora non vi si sa

posta mente.

Il primo esempio degli Acquemoni Latieni, che noto ne sia egli è quello del 1255, e Benedetto Giovio (1) ebbe l'avvertenza di fignificatne, che sensa siaro di vento trascorse per venti cubiti il Lago, e rifui a vicende in si stello.

Il prelodato Scrittore di narra pure, che verso il chindersi del secolo XV, il Lario scorrette sino a merza città, e quella potrebbe tenersi per una inoudazione cagionata da piogge e liquessi di nevi te non ci avesse una control intene (2), come ful primo inbrunite da monti si alzaste un globo di fiamme, che parve volgersi verso Millano.

Franceico Muralto, il quale di giorno in giorno ferivea la fua cronaca, ne accerta dell' anno e

<sup>(1)</sup> Benedicki lovii , Hift, Fatt, Edit, Veneta 1629, Apud Antonium Pinellum pag. 41.

<sup>(2)</sup> Bon, Joves, Hall, Patt, lib, 1, p, 17. = Flammarum glaens grima noctis vigitia ab alpibus Mediolanum verfus labi vijus eA.

del giorno (1), e ne fignifica, che ai 16 Luglio del 1489 nella notte del lunedì al martedì ne fommerfe il lago repentinamente fino a mezza la via Quadra.

Del 1503 ai sette Luglio più volte gonfioni e ritiroli il Lario. Muralto dice, che ipingessile duo del sioi lidi le onde, a cubiti cento. Giovio a passi cinquanta, ma dal testo dell' uno, e dell'altro apertamente si scorge (2), che inondazione non su quella, ma subtianco acquemoto.

Potrebbe lo fiesso sosteros del fenomeno accaduto ai ay Agosto del 1720, mentre in una notre sola crebbe a tal segno il Lario (3), che le navi cariche approdavano nella piazza del Duomo.

Quindi mi (subrarebbe, che quelli stratipamenti del lago collocar non si debbano tra quelli infortuni, cui ne reade foggetti in complesso l'emissiratopo amgustiato e la pioggia sovetchia, e la stemperata fusion delle nevi, e la minorata folita (4) evaporazione, e quindi noi ben potremmo non calcolari fralle inondazioni, e o mmettetti pure dovrebbo-

<sup>(1)</sup> In Chronico M. S. .: Locus reports a die lune ad martis diem urbem submerfit ad mediam Quadrae viam.

<sup>(3)</sup> Ben, Jovil, Hin, Parr, lib, u.p., 29, ... Lariut cotectique vicial leun prilie Nenas Visita anni 154, le ippe distuelle adinfler affueriorum maris Inglius intermuennet. Nom apud Comum, ubi navium Batio ed., per quinquegian palue cue rapisifimat fuoriar in ubbam chacit, bestieque tanas refuncii impera... id admustra attendamente de la comunication de la comunication de la comunication de la comunication et visitation per castum cultium moderitati due Comunication et visitation de la comunication et visitation per costum cultium profusion de la comunication de reputation de reputation de reputation de reputation de reputation de la comunication de reputation de la comunication de la com

<sup>(1)</sup> Muratto nella Cionnaci manoferita E Pieza Augudi Larius exundan arem Templi Neximi alinit, ilique oceracio never oppulebane. Noile una eteorie o pado, que exundavis die 16. Juili 1429. El Giovio a pag. 121, non ci fpiega la particolarrià della ciercienza in una notre fola nel 1320.

<sup>(4)</sup> L'evaporazione . 15). E chi non sa, qual mafa enorme di fluido ann rechi per l'acque vanno e retornan dal mare, si può dir veramente, che l'acque vanno e retornan dal mare, o il facciano questi falire all'antica, perche col dilazzio volumo fichi teli perchicamente mon greri dell'acte, o falgano alta mofen teli perchicamente mon greri dell'acte, o falgano alta mo-

no (1) quelli, che all'intento di fostenere inevitabili le inondazioni del Lario vanno di esse accrescendo la serie.

Egli è chiaro dalle cose sia qui dette, che i subitanei acquemoti, i flussi e i rissussi acquemoti, i flussi e i rissussi acquemoti, i flussi e da supe segrete voragini, entre cui a intercompa lo stogo delle onde, o da patsiale tremuoto, o da frane subacquee. Tai surono sensa dubbio le cause: per cui nel' 1339 giusta il restimonio di Gerolamo Serta (2) si sprotiondarono a Mandello sei case si un artimo a cicl ierceo, quando non credasi, che il terren sorro mancassi e consocio dai flutti, come accadde allora, che intorno alla metà del secol corrente precipirò nel prosono presilo Domassio un promonorio di ghiajesi per secoli accumulato dal fiume, onde via ne nacque dal toasso nel lago tempesta momentanea, che vi peri qualche barca.

Non lasciera di cagionarsi al primo aspetto qualche meraviglia dall'opinion mia singli acquemoti, matilme, che non senibili molto, e quasi per lontano contesso, e non congiunte colle vicende del Latio ebbimo talora le scosse del tremuoto. Ma chi non vede poi quanto più facilmente e da minor impeto ancora possa aggirarsi una massa di sinti, che non di rupi? Del resto fappiamo, che i paesi alpe-

derna per una chimica difioluzione a disperto anche delle leggi idrofittiche, Piogge nevi grandini rugiade son le madri delle sontance de' fium.

<sup>(1) 1794.</sup> Contraddivione di Lecco alla replica della Città di Como al Numero VII.

<sup>(2)</sup> Autute del rato valumette Mirabilium Agursem Latur I vii Teoria, Comi Agud Hierarimm Frozon 15ta, divolgire dal di lui figlio il M. C. Fra Gismbattilla Setta nattre di Como, il ci lui padre Gerolamo avea intrapresa l'appetente nel 1579 pet ordine del Matchese del Vasto Governator dello Stato di Milano, l'i leggiamo alla pagina antipenultiuma Numyasi An pepe dichor apud Latura Latium Latur iffe tempore tranquille Mandelli fix configuet pomente doma chipribilità.

sei e i maritimi sono per l'ordinario i più soggetta al fingello delle scosse. Più cause si alfognamo dal Naturali ai tremusti. Chi dal suoco ripeteli, chi dall'aria, e chi dall'acqua. Titte queste cause possimamo aver noi, pe nostri acquemoti. Perciocoche la pirite, di cui abbondiamo ne' monti, e che vuols attraversante, il lago(1), ne indica le matetie instammevoli, le acque inoire sotterranee, che trabocchino, o s' apeano novel corso, ben possono commisce un grand'urto, e regilar pur questo dell'aria, la quale anche sprigionandosi dalle antiche sue stanza ca non può non insondere a mobili sutti un turbamento, massime, se force le accresca il diterrato calor della terra. Per chi poi parlar volesse d'elettrictimo, sarebbe pronto a tal uopo il nostro Plinio, il quale afferma non altro effere il temor nella terra, che fralle mugole (2) il tunno.

Giacche però ne convenne di toccar or ora di volue le acquofe mercore e le ignee, non ommetteremo le aeree, da cui pendono i venti. Vedemmo nel Capo antecedente, che i principali fra noftri fon la Breva e il Tivano, cui ful Benaco corriifpondono i momi di Sovero e d'Ora, e nel Verbano d' Inverne,

e di Tramontana.

Auche il folo levarfi della Breva verso il mezao giorno, e il muoveri del Tivareo prima dell'aurora possono indicarne l'azion del fole. Intarti dal maggior astro, che ne distingue le ore, s' impronta l'atmosfera della sua virtu toccià, onde si diatarao

<sup>(1)</sup> L'Autes del Vieggio a Tre Leghi a pag. 71, accenna la Pritte, ed a spaina 12 i dir fedimonio di Fennet ne colleca prello ulle Majolica , ne collece in Valteffine, e-moja cesta tepografica vedam delineare colla fun sifra mineralegica ful dotfo pur di Edilagio la fuddetta pirite. (3) Hid, Natur, lib I, C. LXXX. Neger majoron intronicuose

<sup>(</sup>a) Hith Natur, lib 11. C. LXXX, Nogue unquem intromiseum term nifi Jopis mari corjoque tranquille, nec unquem nifi poscines conditos. negue alind est in terra reconor, quem in nubo tentra

le particelle aeree, e si sforzano ad occupare più vatto ipazio. Quindi le iutil guerdi vengon cacciare di luogo e rittrette. Ma come niun corpo è più dell'aria elastico, così non tosto cede la pression, che domolta, centa està di restituiri al natio tuògo, e però all'azion diurna, che alimento la Breva, tuccede, dirò così, la reazione nottarna, per cui l'armosfera torna all'equilibrio, e fossifia altora il Trano.

Sebbene altre ion pur de venti le caute, maffime di quelli, che non hanno fido periodo. Una pioggia dirotta, le nevi delle alpi, il calor fotterraneo, il corfo d'un fiume, l'ombra d'una vasta foresta possono eccitarli, e ben sappiamo, che prendon un abito o fiero o gentile dalle terre, per cui aleggiano. Se fpiran dal Norte, noi per parlar co poeti, caricherem le lor penne di particelle nitrofe e diacciate, e così crederemo i caldi fuggenti dalle riarfe fabbie dell' Africa, umidi quelli, che traverfino immenio mare. Ma qui non abbiamo a feguire noi Bernardo Varenio Ollandele illustrifimo, la cui opera (1) ebbe dall' immortal Nestono l'onor d'un commento. Ricalcherem pinttoflo riftretti a più umil confine le vestigie d'un inedita scritta (2), in cui de' gonfiamenti fi ragiona del Lario .

Oltre infinit ruscelli riceve egil nel suo grembo trenrafette torrenti, e ventiferte fiumare sensa l'Adda e la Mera, Quai non vi mandan acque i gruppi delle accavallate montagne, e i sen tortuosi delle valli prosonde e ripotte La fola Pioverna per cupa scurissima forra tutti i rivi e le piogge vi scarica deil' alpestre Valsassina. La Mera poi scendendo dalle api per Valle Pregallia, indi per quella di

<sup>(1)</sup> Bernardi Varedii Geographia Generalis," in qua affestione s generales Telluri explicanter, C. XIX, XX. e XXI De Atmofepiera, de Moru actes, de Ventis.

<sup>(</sup>a, Del Conte Giambattifia Gipvio pel Configlio Decurionale di Como, ed elifie in quell'archivio fotto il 31 Agofta del 1792. fotto il titolo Acque al Protocollo N. 3. Fascicolo N. 1.

Pibro bagnata Chiavenna dopo otto miglia di corfo forma il lago di Merzola furgetto ai Griglosi, nuovamente poficia a canal cettriagendofi s'accoppia all' Adda nel momento, che ambadue vanno a perderfi nel Lario.

Ma l'Adda da picciola fonte, dalle ghiacciaje, e dalle nevi Retiche prefa origine ed aumento nella montagna del Fraello ditupane gin, e partita in due piagge la Valtellina raccoltevi tutte le copiolifime acque laterali non ancio ben fazia di feffanta e più miglia di corfo entra con più foci nei Latio, dove per lungo tratto non frammifchia le impetuose sue

a quelle onde tranquille.

Plinio il (1) maggiore, e Caffiodoro foftengo no di meraviginti, che i flutti dell'Adda fovranno tino ai Lariani fino ai di lei sbocco, Girolamo, Serra cerca di fipiegare a fua foggia (3) il fenomeno. Benedetto Giovio afferma di vederfi talvolta quetto prodigio (4) preffo Varena, i nocchier nostri il forfengon tuttora; parve pure al Conte Antongiolello Rezzonico d'averlo offervano, e ne ragiona nelle di-

(4) Neil' inedita lettera I De Latio Loru Desetipito I Abina (flavius ) qui a Volturena in locum defendeat cum co omnino nen ninetur, ut non alvenn jum tato lecu non fervet, ni feillu s Pinius B. Caffodour, & quandeque dos miranlum mexime am

Songe a Farens confricites .

<sup>(1)</sup> M.R. Nar. Lib. II C. 101. Dulce mar, involuntur , leviamarine, and daire. March of marine, aparim matera gravier, magic (i. i. Latio dellaw, in Pelano Tition), in Remo Amicia, (i. i. Latio dellaw, in Levano Radamur, his creat Alpes, Jugestar) in Italia multarium milliam transfit appriates four sensor, nas larginers, quam inswirer, aquas cretemer. (1) Libro XX, vatarum Epidola XV.

fquifizioni Piiniane. Noi, per quanto aguzzailimo

le pupille .

Dome vecchio farter fa nella cruna, non riucchimo a feorgerlo. Prerende inoltre Plinio, the il Tefin dal Verbano, l'Ollio dal lago d'Ifeo, il Mincio da quel di Garda, il Radam del Ginevino, l'Alda dal notte non traggan più d'acqua di quella, che v'introdeflero ofpirale, ma quai non fi efigono calcoli, e quanto difficili per poter decidere, tal. coft? Non minori al certo fariano poi quelli, che abbliquarebbono per infener l'opinione; che l'Adda nottra non eguagli il corpo de'flutti, che farica nel, Verbano (1) la Toia, il che all'occhio fembra non reggere, anche fenza l'ifperaine idenmettica.

Ma pur rroppo", e fenza dubbio il ricerracol vastifiimo del Lario non balta sovventi volte alla piena de' flutti, e largamente con grave danno s' inondan moltissime spiagge, e la città di lui donna.

All' introito di tante riviere non fembra paregaglafi l'efice pel tamo di Lecco, e tame acque fi dilaterebbono forfe affai più, fe per avventura non le sfogaile qualche fotterraneo meato, e cettamente poi difarginerebbono, fe qualche canta minoratte l'ajoto della prodigiofa (2) evaporazione facchiata dall' atmosfera in metcore.

Il dotto Gefuita Nicolò Ghessi (9) offeroò, che uton il tempo di piogge auche enormi il livello del Lario uon s'alsa d'un pelo, laddove ful ritornar del tereno rialtasi notevolmente; quindi fofpetta non fenza verofimigliaura, che meutre froncisia non

<sup>(1)</sup> Vieggio ai Tre Laghi C, XII. p. 76.

<sup>(</sup>a) Si crede, che in un'anno cadano piogge in altessa di 19, in 10, oncie. Vedi il Dialogo V del Pluche Spectacle de la Masure, e l'Atticolo Evaporation nel Cambera e nell' Encyclopedia, come pute in quefia quello di Vaprura.

<sup>(3)</sup> Dell' Origine delle Fontane, Prefio Simone Occhi, Venezia 1742, Lettere festa della pagina 257, alla 270.

interrotta la pioggia, abbiavi un circul continuo di vapori, che follevati alle unvole ricadan tantotto fulla funerficie del lago. All' opinione del Chezzi confentono le offervazioni del Mariotte, e del Wodward, da cui ricaviamo, che i gran nembi di fotterra fospinganfi alle nubi, e chiunque fra noi navighi in tai itagioni, fenteli tutto dalla umidità immollato fenza, che pur goccia nel tocchi . Le fontitifime e capricciose cifre, di cui segnati il lago, e i piccioli icoppi, che gorgogliano alla di lui imperficie, quando il cielo a tai piogge ditponfi, confermano l'opinione di quella circolare evaporazione accretcinta. Va quella feemandofi . ed allorchè s'avvicina il fereno ; rigontiafi tofto all' aliezza di più dita il Lario, e vergiam allora pe' versi dorfi de' monti fcotcender giù quai vaghe lifte d'argento ruscelli moissimi .

Ma ben altre fono ancora le caute delle inondazion luttuofe, che ne affliggono, e farà prezzo

dell' opera lo fvolgerle alquanio .

Non fol pel tettimonio d'annofa tradizione, ma ben anche con un guardo diligente al fuolo ed alle vecchie fabbriche fi comprende efferfi rialzata la fuperficie del lago da qualche fecolo oltre l'antico livello. Ne parlo io gia qui de tempi anteriori alla Romana Repubblica; meutre allor forfe, come vederm fulla fine del capo, il Lario era più gonito e protundo. Che di bel nuovo però torni a rialzarfi, cel dimofirano tante arcate di porte, che feorgonfi lungheffo le di lui fponde, e quefte al prefente di poco forpaffano il pelo delle acque.

Col lungo forrere de' fecoli ben fi prevede, che tante acque fiquarcianti gifi le montagne, e roto-lantine terra argille rena ciettoli e macigni debbono di mano in mano gran fedimenti apporre iul foudo

e rialzarlo .

Visol dunque l'arte supplire alla natura, e co' fuccessivi emissari regolato so ssogo verrebbesa regolar anche l'alterza ordinaria. Se avesse effecto il pensere sull'asciugamento delle pasudi di Colico.(1), le inondazioni non fariano mai sì terribili,

e s'acquisterebbono terre alla agricoltura.

Ma quanti non fono mai gli-offacoli al libero defluifo delle acquel Prima di giungere al ponte di Lecco va curvamente tinferrandofi il lago, e in quel fondo non alto di molto metton capo a manca il Caldone, una aitro torrente a deltra, i quai con ghia-je e taffi angultituto fempre più l'alveo, ed ingomano il letto, cofficche per l'ammonitechiamento del fabbione fi riducon fovventi volte inofficiofe all'mopo alcune areate del ponte.

Esto pome pure co' fuoi pilaftri arrefta indierro le fabbie, e forte, torneria utile, al bitogno la fo-

flituzione d'un porto volante.

Poco oltre il pone versa altre arene nell'alveo a deltra la: Val San Michele, ed a manca pria, che diffindissi la laguna di Pescarenico detta anche di Moggio, vi mette soce il tortente Bione. Siegne indi per la lunghezza di cicca tre miglia lo flagmo di Pescarenico, poi presto Olginate racchindesi l'escicita urtandosa dallo Stato Venero la Calavesa fastiosia, dall'altro fanco il torrente San Rocco.

N' escè poi finalmente, come può l'Adda, e per en illa braccia circa nella laguna s'impigra d'Olginate, dove all' estremità l' invadono dal Bergamasco la Serta, e dall' altro fianco più in giò li Gherghentino, poi scolcendono le acque di contro al tempio di Lavello, cui la rapidita, fè dare il nome di ravita, e di qui cominciano a impaludare i varj raggiramenti tottuosi dell'Adda, che in compelitò si appellano il lago di Brivio ranto noto a caèciatori, d'onde poi sbocca il tiume nella corsia sua libero, nuchè devolves in Pò.

Dalle dette cofe è chiaro, quanto in più luoghi contendafi al lago lo sfogo, in quante parti dalle pietrofe ed arenofe spiagge de' torrenti piombanti-

<sup>(1)</sup> Piane razionato del Proposto Carle Cattelli, Mirano 1786.

vi si restringano le uscite e rialzisi il fondo d'eile, per lo che con opportuni cavi con alvei muovi con espurgazioni con argini si dischiuse altre voire, al-l'Adda l'uscite, s'infrenarono i torrenti, e, lor si appresero più innocue strade, onde scaricarsi ne'sen più profondi.

Il Ghezzi avea egli immaginato (1) di collocare rito del ponte di Lecco un lungo cilindro girevole intorno a perni ripolautii orizontalmente fit due barchette aucorate. Volca, che il cilindro avele ale di tutta la lungliezza fita a foggia eleguite delle ruote da mulino, e larghe ed alte, quanta è l'altezza dell'Adda, onde il timme forzaffe il cilindro a raggirarfi. Le firemità poi di quefte ale effer divean tutte dentate per punte di lerro, e così credeva il Ghezzi, che avrian rimeflato il fondo, e le ghiaje fomnoffe fariano flate all'ingiù rotolate dalla correguia del finme.

Qualunque fia poi queflo progetto, quando ancor fosfe utilitimo, converrebbe altri cilindri apporre colle ali dentate a tutti i diversi successivi emissari, che ssogano i sopraccennati laghetti, altrimenti, quando foste a livello col Lario i stagno di Petcarenico, non utciria dal Lario maggior corpo d'ac-

que, e così dicafi delle fuccessive lagune .

Buon per noi, che una declività fenfibile vi ha da un ricettaccio all'altro, onde i prefidi dell'arte position più agevolneure ajutar la natura. Trovò il Preposito Castelli la pendena dal lago presso coso no all'alveo d'Adda detto la rabbia non minore (2) di braccia dicci. Ognun poi sa, qual precipizio ab-

(2) Piano Ragionato per l' Afcingamento delle Faludi di Coli.

<sup>(1)</sup> Hales e Borelli, aveano immagiarra una continui muchusa per putgate i fondi de' porti Frammanghi del Taglefi, edelle lagaza de 4 Yenetia, na que' fondi fon por di belletta (emplice, non di grafo renaccio com: il notro. Hales e Borelli immagianvan por, che la belletta fommofia via fi portafe dal refluito.

bia jvi il fiume, e infatti la caduta della riviera dal ponte di Lecco a Trezzo valurali (1) di braccia 135.

Quile per conléguenza non poiremmo avere difelà courro le inondazioni, tie prestivi la rabvis si abbattaile l'alveo del siune? Dovrebbesh progredire in tal guisa sempre con cavi rerrogradi agli stretti sino al poute di Lecco, nè c'interessa va posibile occhi ci avvertono non meno che le patole dell'immortal Cuglielmini correre i siunti nelle sezioni più si alvei loro più del'ispeno larghi, onde dannosi le riviere a que moit regolati; che son come la lusfuria loro, quindi i siunti puir gradit essenone va te capaci di ricevere in grembo altre viviere senza diltatazione altema dell'antico le rivio.

Al-buon effetto d'un il chiaro rimedio v'ha, chi oppouga, che lo abbastarii del lago renderebbe inutili i moli di tante terre che il colteggiano. Ma noi vogliam deprimere il livelio delle acque fino a quel tegno foltanto, che ne difenda dalle inondazioni straordinarie, e poi in 'ogni catò ben saria da' eleggesti più preslo di teavare i porti interriti, che non di patic tanto difagio collo straripamento del Lago. E quand'anche s'averiero da purgare i moli, poche fariano le muraglie da rinnovarsi, mentre este sono più antiche del moderno alzamento del livello delle acque.

Airî teme, che dall'aprinî îl varco più profondo ai flutti due airri pericoli vertebbono al pianlombardo, cioè l'inondazion foverchia ad un tratto, e poi la mancanza delle acque per le irrigazioni. Ma ma Pun timori procesa na Patro, posiche ne da

to, e poi la mancanza delle acque per le trigazioni. Ma ne l'un timor regge, ne l'altro, poiche ne da noi richiedesi un abbassamento si forte del Lario,

<sup>(1)</sup> Viaggio ai Tre Laghi, C. XVI, pag. 59. (4) Della Narara de Tiumi, Trantaro Fifico Matematico Bologna pel Vifarri, 1657. C. VII, pag. 207.

mè ommenterebbesi di livellarlo a quel segno, cuo convenisse inseme alle riviere d'esso, ed alle piagge ge inferiori, per le quali va l'Adda. Le conche del navilio ce ne postono dare una idea.

Altro rimedio contro i dannoli flaripamenti faria pur quello di volgere alle cavirà più profonde de laghi lo sbocco de torrenti, bude in ette depomeffero i faffi e le ghiaje, e non già come cra merteffer capo verfio le fezioni più auguste, ove con peggior danno rialzano il fondo, e tiemano le de-

allivira ....

il Mentre con tali intraprese si penesse riparo ai vizi dei secoli, e si giovatte la natura, non dovrebbono ommettersi i rimedi contro i vizi suggeriti dal-

l'amor del guadagno.

Tutti i pertiti riconobber finora efler gli ingegui da pefea collocari in oppofizione delle acque feorrenti ma fecondarla bensi, ma notevol cagione delle inondazioni. Furon quindi trattati con decreti magistrali e fenenze del Senato come un perniciofo abulo, e il sol vederli poreva configliarne la ditruzione, ma si riprodudero, e si moltiplicarono. Prefentano eglino l'aspetto ortido d'ana turpe e secca boscaglia di palatitue, ed al pensiero rinovellano la sclva Dantesca (1)

Non frondi verdi ma di color fosco

Non rami sohietti ma nodosi e involti Non pomi v'eran ma slecchi con tosco, e come il poeta sa nidificar ivi le brutte Arpie, così tra quelle palasinte s'aggata l'avidità del sucro,

che fi se difende."
Dentro a questi ingombri in tempo anche d'acque
mezzane, e non folo di notte urtano le carene de'
navili, e quindi per tali artificiali (2) fitegni lo fia-

<sup>(1)</sup> Inferno , Canto XIII.

<sup>&#</sup>x27;a (2) Hanno elli più nomi. La Gueglia è una vafta travarura in ferma d'un lungo triangolo non chiufe in fine, onde comin-

guo rigurgita, e i bauchi vanno accrescendosi e le secche arenose, che il pelo ognor più sollevan delle acque.

So, che per nostra disgrazia a questi giorni si tengono gli editizi da pescagione per innocenti, e però forte non fenza rifo s'accoglieranno i las nofiri. Ma della opinion antica non ci possiamo almen vergognare, poiche per abbatterla fa insiem di meflieri di valutar nulla i giudizi de' trapaffati periti, e: convien, che ci si ripeta insieme aver. la feienzadelle acque fatte scoperie ignore a nostri maggiori. Quando anche Guglielmini e Manfredi ed aitri di tunil valore fostero idraulici del novantaquattro, non crederem pure, che ci foste forza d'un arcano fapere per comprendere alfine, che una felva d'intralciati ritegni ficcata nelle acque scorrenti le ingorga le imbriglia, e a lor d'interno ammassa sedimenti, per cui torna difficile sempre più l'elito di quelle, pel che poi con moro insensibil retrogrados'alzano di superticie per ottenere il vietato lor varco. Frattanto tanti edifizi, mentre pur rendono afpra ai nocchier più esperti la navigazione, dittruggon anche quantità incredibil di pefci contro il ben intelo fiftema della contervazione in ogni tempo di vittovaglie abbondanti.

Si dirà, che parecchi fra questi pescarecci impedimenti son collocati in acque pigre e non cor-

ciando acuminato va dilatando due grandi ale apetre a tistofo, 
ui fano live e folidari miñ alle palizante grofii rami intrevciati. I Leçuni fi compongous con petitioni a piembo fermati,
c le reliquie del l'actali tenonhi fermon o guila d'uneini per
tratence lotto acqua un inviluppo di lievi e spesse legun frondoss danna a petic gradata nella fredda finaçione. Le Baltravelove
fi prasicano con arginetti di pietre attravesso l'alveo, dove maggiore si affecta la cartenia, e queste anche si timeteno per così
dite a più piani, come accade presio la Galavesa, quando dal tuetenne interite le prime si ne concegnon anore fulle sepolte.
Quanda rai petengioni fosse legitume, faria vantaggio il timbustatate i pripriesa; per que distruggetta.

renii, ma fi può rifipondere con Guglielinini, che la acque vicine agli emiffari (1) fon fempre qualche poco più baffe, che non può fupporfi ne' laghi un equilibrio orizontale, dove incili vi fono, che le acque fuperiori, benche con moto lentifilmo pure giungono ad occupar il luogo di quelle, che efcono dallo flagno.

Tai ragioni forse portanno di qualche linea render più depresso il pelo delle acque lungo il ramo di Lecco di quel, che il siano in quello di Como, ove non avvi incile di sorta alcuna, ma più presso immissa il towent rivi e simmicelli. Ne saprei credere, che le inoudazioni nostre si cooperino (a) dal vento del Norte accumulatore de siotti verso la città. Ciò, che pur or si disse diero la scorta del Guelleimini, non può insuir di ranto sul ramo di Como, e poi il vento del Norte è tempre più violento nel ramo di Lecco, il qual gli si presta col più dritto siuo cosso. Altronsse tai venti od equivalgono all'ordinario Tivano ed altora abbiamo l'urro propizio della Steva, che di folito e più sorte, o tono improvisi sossi.

I danni nostri, te movestero da tai canse, non avrebbon sollievo. Ma diati declività maggiore agli emistari, si distornino da bassi estretti fondi i tor-

renti, ed avremo il timedio.

L'inondazione firana, che noi soffcimmo nel 1792, merita, che qui cenno se ne faccia. Giunfe quetta fino ad oncie sessanta el porto per indicarse i zero della lapida collocata al porto per indicarse i gradi dell'ammento e decrescenza. Moire case e giardini e vigne e campi restarono sessanta qua nelle terre littorali. Quì fra noi i sobborghi di Vico, e di Sant' Agostino, e la parte terza della città si naviga.

vano. La defolatione d'un' stitiffuna calamità avvolc' in futiti artició ed ogni ordine di citradini. Moite famiglie povere fi riduffero alla mendicità, ed abbifognatono, miletando spetracolo...t.de' pubblich forcori, mentre pure il divin fervito cellava nella Chiefa Maggiore, curco eni feuoteani dall' acque figorganti le lapide dei fepoleri, e la cui pizza divenua eta il potto della città. Quella feena d'orene occupò lungo tempo to sed del Patrizi per orre occupò lungo tempo to sed del Patrizi per ordi al governo, e poi tenne lor dietro la cura, perchè fi dilavatier le frade di politiglia inforzate, incedefe uelle piazze al brago l'utile adiaja, s' accendeffero fuochi, e fi carreggiaffero lungi fango melma e belletta depofte dal lugo in quantità incredibile.

Ma viol poi fingular confiderazione la durata si ferma di tauto firabuccamento, per cui dal a. Giugno al 2. Luglio, renza piogge, la più notabile decrefcenza limitofi a renere il Lario più alto d'on-

die so fovra lo zero della lapide .

Le antiche memorie e le recenti ci narrano, che altre fiare il Lario trabocco anguen più gonfo. Nel 1570 per immenie urvi liquefatre in fretta, nel 1673 per lo sfafciamento, come pur dicefi (1), d'un per la competito di piogge d'emiliari impediti e de manufatti imgombri, che pur traborcare lo feceto nel 1746 1743 1740 1750, ed allor fu, che peu foffi a potvi efficace (a) rimedio.

<sup>(1)</sup> Così narra il Ghesai, il qual dotto uomo era anche gia maturo d'anni nel 1742, quando divolgo il fuo libro dell'origine delle Fontane, che puo confultarii a pagina 248.

<sup>(2)</sup> Il Fisco nel fuo voto del 14. Ottobre 1720, proferì usara de Como calqui erres literara llel proprio diritto, se in agni tempo, ed in ogni miglior guis diferzino elle acque l'uscita. L'Augusti Marcia Conte adispaccio de 10. Se settembre 1734 de 190sti di ledate il Conte Beltrame Criftiani suo Gran Cancellica in Lombarda per ciò, che operato avea n'ellusavet, quaddit Contenta de la contenta del capital del dispettito del marcial. L'utiono in quel corno presi dal iutiledato ministro gil opportuni contenti cel Capitale Marciale, delegato dilla Segui-

Ma non petranto accadde giammai, che l'ecceifo sossi e pertinace e diuturno, quanto nel 1792.
Perciò a buona ragione un vizio vuole scoprirsi
negli emissari stanzone i costretti a declività instufficiente. Ben ebbimo i seguali di tanto dango anticipati. Subiranci aumenti d'acqua senza visibile apparenza di verissimi cagione corrispondente ci fecer
tantrollo nel 1787 ravvolger pensieri d'antica paura
e d'opportuni rimedj. Si presentarono suppliche nel
1788. 1789. 1790. 1791. sempre ravvivate da succeilive escreticenze, si rappresentarono dall'una parte i
bitogni e i ripati, dall'altra le infrazioni manifeste
contro i capitoli stabiliti dalla Committione de' confini nel congresso tenunosi in Vaptio nel 1714, s'ilm
plorò il ginto concorso alle ipete (1) praticato le

blica Venera Si confegnarone allora ai Pergamafehi la Galavefa e la Serra, cui si preseresse prima della consegna una direzion diverla , nia non forle abbaltanza mutata; i torrenti San Roco e Cherghentino , abbenche cangiatone il letto , pare per varie renitenge del Ducato foltanto f piterono nel Settembre del 1761, abbandonate colle conventioni filinate at Milanch , fi levarono a forza le gueglie e le altre nocive machina di pefcagioni , fi diftruffero alcuni pilaitri relique del ponte d'Olgipate . fi ftabilt per I tempi avvenire lo spurgo nifo, fi diede piena faroltà nel 1758 c 1761 alla Città di Como di poter far ognora mantenere feombei gli fpazi di alcune tive Venete per deporvi le gluaje , a però fi tiraton tte liner al'a foce d'Olginate la prima dal cipirello di S. Rocco di trabucchi 52., la feconda di 44. dal pilone del palazzette Tekori, la tersa di 40, dal campanil vecchio e torre alle fponde Bergamafche . Sa invitre l'autore di questa operetta , che l'antico ponte d'Olginate dimoftrava affai più largo ne tempi antichi l'alves dell' Adda , percioache t'avanzo d'un di Auf ritaftto giace forterra ne' fondi d' un poffeffore nel territor!e l'orgamaleo. Ecco da secoli angustiata la sezione. Sa pure, che molti ingegni da pesca furon , tre anni sono , per timer degli editti fuperficialmente diftrutti . Ecco la facilità di ticoftruili, ben tofto .

(1) Tilippo Vifconti Duca di Milano volte mel 1434, che concontrelete alle frec Ciero, Feudatary, Efenti, e tutti vicini di a Ducto costi in piano come in monte, Che il Ducato contribuité nella quinza patte del totale sborfo, nè abbiamo efempi nel 1374, 1673, 1893, 1796. Sembra quindei invertignite, che pona altre volte, e il biuon effecto delle convenzioni acfunte da Bergamafchi e Milanefi. Ma previfion fi lontana, e timoftranze tanto ripetute caddero a vuoto fventuraramente. Ne conforti però il balfamo della fretanza giacchè la giufitzia ne affiite della caufa,

Ma dopo l'efferci a lungo trattenuti fullo flato attuale del Lario fi volga il penfier nottro alle congetture, che formanfi intorno all'antica figura fua e livello. Ella è opinion di parecchi, che ancor la citrà fosse fittuata altrimenti, che or la veggiamo. Talun ci sa rubara dai situiti la spiaggia, talun pet lo centrario la tien da quelli accreciciuta. Alessandro Dukero pressio il Grevio pone più in alto l'antica Como, il Mattiniere nel suo gran diziouszio geografico scrive, che la nostra patria si appelli Avocomi, perchè la citrà nuova sia dell'antica disante

impugnarfi il concorfo al prefente . Par Licco volle contraddire . ne allo feritro in nome di quel borgo può negatit laude d' acuto , ma l'inutilità delle opere agli Emillari , che pur vorrebbel in eff o foftenete , perea di raziocinto , prima perebe s' impugnerebbe il fatte , e pottebbe foftenersi qualche utilità ricavara , poi pere he dalla non ottenata utilità non potrebbe dedutft in maffima l'inutilità, mentre o potrebbono effere Rate eleguite non bene ie fa-Iurari efpurzazioni . o portebbono effere ftare foltanto parziali , e non fufficienti , in terso lungo poi ella è ragione evidente , che toglienioù gli oftacol: fi apre alle acque il varco, ne vi è bilogno di arcane speculazioni di teorica idraultea per intender ciò . Oltre Il concorfo alle fpefe de tatte le terre lirtorali fem bra pute implorabile quello della Regia Camera, mentre gli alvei der fiumi, e la navigazione furono fempre oggetti di Real pettinenza. Giori qui pur ricordare, che il R. 1. Configlio di Governo, preflo cut era negli anni fcorft la fomma delle cofe Lombarde, diede decreto per la rimozione degli edifial da pefca, ma refto fenza l'effetto falutare, e il Magiftrato proibì ai so Maggio del 1792 ai pefeatori il dannofo abulo di verfar bareate d'arene alla foce del sorrense Bione poco fapra al ponte di Lecco per promovere il fregolo, ma la tenue pena di due foli frudi farà più ptefto una raffa, che non un divieto per uomini fpinri dalla povertà e dalla brama d'un illecito non dubbio lucro . Altronde non a quette barcate folianto, od a foli ingegnt da pefca atttiirfton inpriefer :! j ion meiud

per mezza lega, ed aggiunge, che Paolo Giovio s' intitolasse Novocomensis, perchè natio della novel-la. Non si può logoare asse più bel guazzabuglio di streasacioni : pur quell' articolo ha in margine Baudrand recussi. A guardatne il Martiniere avrian bastato i vesti di Catullo, che invita Cecilio, perchè Veronam veniat Novi relinuens

Comi moenia Lariumque litus

Or dunque il fito del Como Muovo è ben antico, e tal nome gli venne dalle Romane Colonie. Nè può crederfi mutato dopo la fatal guerra co Milaneti in ful principio del fecolo XII. I fobborghi di Coloniola e Vico ne fono una pruova, el 'antico inno di S. Eutichio ci dimoltra la parria noftra finule nella forma (1) al gambero ne primi fecoli criftiani, come or pure può dirfi. mentre la città è il corpo, coda e branche i fobborghi.

Qualche varietà nella locazione non niegola, ma non ammettola tale però, qual se l'immaginan quelli, che a tempi ancora della Romana Repubblica tengon, che il Lario fosse più vasto, e gontio. Simili rivoluzioni se fossero state, le avremmo notate in Livio, che il trionfo narra di Marcello, nè tacciure le avria Strabone, e il maggior Plinio. Abbiam nelle lettere del nipote un cenno sul suburban di Caninio, e fulle reliquie di quello Paolo Giovio edificò il suo Museo. Quindi ben intendiamo, che la fituazion di Como era, dumila anni fouo, tal preifo a poco, qual oggi pur'è. Che se il Cosia rovinoso torrente avea un corso più retto per iscaricarsi nel lago, e se di ciottoli e ghiaja empiette il fondo. tii cui è la città, come pur veggiamo cavando pozzi (2) e fondamenti di cafe, farei d'opinione, che il nuovo alveo gli si fosse apprestato in que primi tempi, in cui vuolti, che gli Orobja giorni di Deu-

<sup>(1)</sup> Tatti Annali Sagri di Como T. 2, pag. 262, 269.
(2) Benedicti Jovii H.ft. Patr. p. 203.

estione aveffer qui flavza, e forgiaffero fino la grecanica voce di Como (1), che finna borgo, e corrifpundea, come i principi fon delle cofe, alla tenuita d'un cattello.

Opinion singolarissima è quella poi dell'eleganre Guido Ferrario nella lettera XII. Lombarda, Perche Polibio dona al Lario foltanto ftadi trecento offis miglia 37. in circa, verrebbe il Ferrari, che il Lario dopo Polibio inondaffe altre terre . Non cura Guido l'autorità del grammatico Servio, il qual commentando Virgilio nel fecondo delle Georgiche, e citando Catone estende il Lario fino a miglia sertanta. Fefrari appoggiandofi pure a Strabone, da cai non fi danno al Lario, che tladi trecento, vorrebbe che ne' tempi antichi il Lario fosse lungi da Como, Ciò, che è più strano, si è, che crede egli la sentenza sua poter giovarsi da Livio, il qual racconta, che dopo la rotta data agli Infubri, e Comensi venissero in potece del Consol Marcello ventotto cattella nottre. Ora il Ferrario dice, e dore erano effe, fe il Lario giungeva a Como? Ma non fa egli, che nazion potente eravamo, e con territorio grande, a fegno, che i già vinti Insubri ne ricercarono d'afleanza, e sperarono di lortar co' Romani aimati da noi? La nottra perdita occasionò la pompa d'un trionfo, la cui memoria è scolpita ne' Patti capitolini . Ben a dritta e finiftra di Como potevamo avere più, che ventotto castella, e se le diocesi ecclesiastiche fon per lo più un segnale degli antichi contadi, qual vatità non era il Comafco, che stendest per un lato ai Grigioni, per l'altro fino al di là del Verbano? Aggiungafi, che tanto meno il Ferrari doveva adombrachi dei ventotto caftelli, quanto, che egli stesso nella VIII., e X. latina fua differrazione Infubrica ci stabilifee limitron da un

<sup>(1)</sup> Disquistelones Pliniana . Libro III, p. 60. , é Gaudent, Merula de Gallorum Cisalpinorum origine . C. VII, Irb. I.

lato quei d'Anghiera, che vuol ei eredere il prisco Licinoforo, dal fettentrione i Leponti, che fon quei di Val Leventina per ire al San Gotardo. Riflettasi pure, che in altri tempi fospettosi vi furon quasi più rocche, che terre, e che pon fol le falde de' monti circondanti il Lario, ma le di lui valli aucora porean da fole averne altrettante. Quindi, chi mai perdonerà al Ferrari di terminare il Lario all' Ifola Comacina? Bastava a farnel discredete, che misirasse egli anche soltanto la profondità del lago fra l'Ifola e Lezzeno, bastava, che offervaste foltanto, che nelle montagne niun fi scorgeva vestigio di frattura, e quando mai il lago si fosse steso, dovria dirfi piutrofto, che si spezzasse il varco fra il dorso di Lavedo, e l'opposta non distante montagna. Domanderemnio ancora al Ferrari, come coll' opinion sua stesse il titol di Massimo, che Virgilio comparte al Lario. Che se ci rispondesse Virgilio esser posteriore a Polibio, replicheremmo noi, che Strabone potteriore a Virgilio, e quafi coetaneo estende il Lario a foli stadi trecento, come Polibio, e noi udimmo, che il celebre Matematico Roggiero Boicovick con ira de' nostri barcaruoli valutava la lunghezza retta del Lario a fole miglia trentafei, e nel fecolo fcorfo Giambattifta Clarici (1) la teneva di trentalette .

<sup>(1)</sup> Ciò lo Sapiamo da Girolano Botfieti nella fua Inediza deferiaine del Territotio Comafo. Ma 10 fello Clarici fecondo la mifuta orditatta anditetta, e computandovi anche il Inghetto del Grugioni il tenne d'una lunghetta di miglia cinquantorte. Come il manoferitto del Botsieti fu diretto al Magnii, prefe forfe indi quel Geografo il motivo di guadicar vetace la mifuta dei 100 fiudi determinata da Strabone. Botfieti ferrife anche, rela la comune opinione dava miglia quaranta al Latio, ed otto al-laghetto di fopra fino alle foci della Meta. Noi ci arreflammo alquanto full' opinion del Ferrari, perche anammo l'imdole e l'eleganta aurea di quell'uonno, e confessiono, che la noftra colorienti della fira il Triabolochi, il fatoudo Ignatio Venini, e lui, che ognot ranmentandone i domefici elempli non ne petmifetto l'indiferenta verfu le buane tetterea.

Sul gusto dell' opinion Fecrariana è quella pur tenne dieiro un nostro (2) benemerito concittadino. Ambedue scristero, che il Forre di Fuentes ne dimostri, che non paludoto il sondo ne venetica l'aria fosse tempo sa di quella pianura, e quindi argomentano più bassa un giorno la supersicie del lago, e per censeguenza più ampio lo sbocco degli emissa;

Ma quella rocca, che pria fu detta di Monreccio (3), poi ebbe il nome da Pietro Enriquez Conre di Fuentes governator dello (lato per Firippo III., fi costrulle appunto tralle paludi, che le formavano difela grande. Il capitan Giofesso Vaccallo sin ipprafiante (4) alla fabbrica, e mandonne in Ispagna i

ditegni scolpiti e dipinii .

A difinganno di quelli due commendevoli ferirtori baftar può il teltimonio di Paolo Giovio, il quale nella deferizion del Lario da lui compotta intorno al 1338 ci lafcio memoria, che presso a vefligi di Borgo Francone flagnantovi il Lario l'armosfera vi toffe pettifera, e per tafani, e zenzare infamata. La coda ttefà fi ripete dal Porcacchi, il

(t) Piano Ragionato cc, 1786, Milano p. XLIV.

Porcacchi, che mort un fecolo prima, (1) Ballarini, Compendio delle Crouiche di Como, P. t. c. 38, 215, 410 auno 1603, 1603, 11 Borfieri nella manoferitta deferiatione del Territorio Comacco dice coftrutto il Forte verso il teor.

<sup>(</sup>a) Della faubtria del clina di Como. Memoria del Fifico Don Antonio della Putra. Pava 1790, Eltre feconda pag. 64. Siccome queflo pregerole libro, appunto perche pregerole può indutte in ertore, così non nomi tercò di infettere, chi non regge colla Storia, quanto leggedi apag. 64, e 97, cioè chi la furprificie del lago due fecoli fa non giangelle nella malliama efercicienta a quell' altraza, che posfiede oggi nell' nopo maggiori di li fue aque, Guardidi pure il leggiore della molta po appa, az, ore il Tipografo cuotvi, per errore fopra un fatto del 1493 il Proteculo. Companio nella recipio per errore fopra un fatto del 1493 il Proteculo.

<sup>(4)</sup> Tal nottuis ricavafi dalle Inedite Lettere di Girolamo Borfiri, e leggefi in una ditetta al Magini. Il celebre P. Vinenzio Coronelli M. C. fralle Città e Fortezae dello Stato di Milano e Imittofe da lui delineate, e pubblicate in Venesia nel 1699 ba in due carte il Fotte di Bierres.

qual pure tiene col Giovio, che Morbegno prendelle la denominazione dall' intemperie di que' pantani.

Ripetono pure il Castelli, e il mio compatriota, che in que contorni efitteffero già due cittadi, ma quello taria punto di più intralciata controversia. Vuolfi infatti, che la celebre rocca di Volturnia (1) finalmente espugnata dal Re Agilulfo nel 602 fotle ivi locata, del che a Flavio Biendo rimettomi, ed a Saverio Quadrio nella differtazione V. p. 2. fulla Valtellina. Noi non jappiamo al certo, in qual altra piaggia fosse la Volturnia di Paolo Diacono, e tutte le probabilità c'indurebbono a crederla posta fra difeia d'acque, mentre vediamo nella floria di que' tempi, che le itolette fortificate quelle et mo appunto, che rintuzzavano l'impeto degli aggrettori . Paolo Giovio in favor di coloro, che stabilifcono Volturnia al Lario, appella ai velligi (2) delle ruine, che tuttor fuiliftevano . Il nome anche di Borgo Francone, il qual tuttora conservasi da una navigabile foila, e ue ricorda Francilione condut. tiere del greco impero, fembra indicarci, che ne' primi feculi dell' Fra Volgare que' lidi non foffero d'un aere tanto inclemente, e però ne porgon toipeno, che il Lario folle allora alquanto più bulo. Vuolti pure, che la fortezza di Torre d'Olonio foise fostimina ali' eccidio di Volturnia (2), ma non at-

(3) Benederto Giovio, Hift, Patr, pag. 1, 8, Tatri, Annali Sagri Tomo Secondo pag. 652 e feguenti.

- The same of the same course

et) Deduco tal nome dal libro IV, C, IX, di Faolo Dixcono, e non das l'éburezei d'Annio da Vitrebu, Em. Actro Gorvo, che ognot guardoffi dai Ffeudo-Iccitrott di quel Domenicano, pur ammite nella Stotie Partia it vecabolo l'othereces, forfe per aggradire all' Alciato, Vedi la nora X, dell' otazione del Conte Rexionneci morte del P. Stampa il Tomo quattro del Tarti. Annio non volcva, che leggeffimo al lib. 1 C, v. di Plinio Veterani copamine Etrafic, nua Politrom, Nona ci fa niedacti pero d'apoetifi finiti per aver l'origine Etrafica, e ben baftar ci puo Livio al libro V.

<sup>(</sup>a) Paolo Giovio bevetre largamente al fecciofi fonti d'Annio, ma qui peto cita fatti, cita veitigi. Vedi la di lui descrizione del Latlo. Vi bevette pure il Boldonio affai più.

230

refliamci più oltre in quistioni, che ricevetter grido dalle false antichità (1) d'Annio di Viterbo. La Torre d'Olonio essisteva superba nel 1493, meutre Tristano Calco nel descriverci le nozze di Bianca Sforza con Massimiliano Cesare dice, che colle festive barche vi si girasse all'intorno ammitandola. Fu questa poi, come natra Benedetto Giovio a pagina 141 della Storia Patria, distrutta da Reti. Ma ciò, che piu monta per dimostrarci le variazioni del Lario e dell'Adda alle sue foci egli è, quanto ci narra il Calco, meutre la Reale sposa e il pomposo di lei feguito navigarono fulle acque dette di Mezzola, ed approdarono alla Molata per recarsi a Morbeggio.

Forfe però venne anche depresso il suolo dal. l'Adda la qual prima scorreva lungo le radici del monte Coderia (2) per cui dalla Valtellina separasi il Chiavennasco, e metteva foce verso il laghette di Mezzola, Quindi cangiato il suo corso il rapide siume divorò per così dire la pianura da lato volgendo or quà or sa le sue piene. Quando ciò ammettasi che non sembra ipotetico, non albisiogneremmo di tauto deprimere il pelo del Lario per intendere, che fosse o un giorno quelle piagge abstabili. Altronde le incosanze de humi ne loro alvei agli sbochi non sono infrequenti, e il canale, che non molto tempo sa navigavasi dell' Adda nostra, era inghiajiato nel 1780, ed or di bel nuovo va sprosondandosi quello, e il primo dalle arene si guasta.

Ma quette fon piccole vicende rispetto a quelle, che da Fisici si vanno immaginando ne' secoli

<sup>(1)</sup> Dietro queste corfe pure Leandro Alberti nella descriziona d'Italia. Vedine la pagina 412 Venezia per Ugolino 1596.

<sup>(</sup>a) Pauli Jovi. Leus Lati Defetipio E abdua neguaguem recta per campo in Latium Piscurne, tabet, fed ad læsam in faxa coderiæ montis difforus invehitur be, Tatti T. 2. n. 157, p. 532. Ivi natra, che l'Adda feofiofii dal letto antico, per cui fadeva i munti, e it resulfe retife ta pianua.

anteriori alle florie Anfonie (1). Credono effl, che l'Adda apertofi il varco giù per la gran valle, ova il Lario fi effende, venifie pian piano inondandola. Par loro, che dove or forge Lecco, le montagne più alte e chiufe teneffero in collo una fterminata quantità d'acque, la quale o di la non aveffe emissario, ovver l'avesse in sì eccelfa parte, che altro put ve ne foste dal lato di Como presio si colle di San Carpostoro. Esti dovrebbono ammetrere nel l'iporte loro, che il simne si volgesse veni piano di tro al Essione (2) s'avviasse alla valle larga, per cui afferetasi si Seveso, al quale spisno dall'ampiezza del letto antico l'autor dei Tre Laghi (3) accorda, che ne' ventili tempi sossi grans finne.

Se mai ví fu uu giorno, in cui il Lario fofte tenuto tant' alto, chi la, che non formaile egli un ricettacolo folo coll' Eupili, e il lago di Lugano? Quelli foipetti [paventano la fantafia, ma non arrefiano quella de' Naturailil, che credon (4) pur fatto dal Pò anche il piano Lombardo, e fu gran parte del fertilillimo Lodigiano non increspavati egli il mar Gerundo? Singolar cola ella è però, che njun cenno trovifi prello gli antichi feritori intorno al lago di Lugano, anzi portebbe quali crederi nato al cader dell' Imperio Romano un si confiderevole ammallo di acque, il primo, che il nouniui, è Gregorio di Tours (5) Santo Vefcovo, e iltorico del re-

<sup>(1)</sup> Mi valgo di tal vetufto vocabolo a fignificar meglio in remotissima epoca.

<sup>(2)</sup> V. fu intorno al 1567 propetto di raccorte que' figagolt, e formane un casal navigable, ana il progetto femura effetti da Comalchi ideato per difernar l'idea del Navilto, chev voleva fari da lato di Lecco, e da curi i maggio nonti temena gran danno, Vedi il Forcacchi della Mobilta di Como a pagena 139-114.

<sup>(</sup>i) Viaggio ai Tre Laghi . C. XII, p. 61.

<sup>(4)</sup> Gugliclatini. Della naruta del Finant C. VI. (5) Lib. X. C. 13. Panlo Diacono non parla del Cerefie , ma foltratto di Olon condotticre , e di Mellinzona.

col VI, e Stagno pur si appella dal Sigonio, chie (1) fegnit volle la Barrazione del Turouense. Bonaventura Cassiglione opina anche egli, che non antico sia il lago (2) di Lugano, e quasi per pruova adduce, che nel 1328 suor dal monte sopra Campione shoccasse fenza terremoto e senza pioggia tal sorza d'acque, onde quasi si avesse a temere un secondo (3) diluvio, e narra inoltre, che egli e gli altri abitanti cercassero falute non sulle vette delle rupi, ma sovra navicelli di peccatori.

Quelle strane avventure, quando s'appoggiano a storie contemporanee, acquistan sempre più sede ai sistemi de'ssisci, i-quali amano di sovvente di aver terra, ove ondeggiasse il mare, e spingon al vento el vele, ove prima diadava l'agricottore. Noi pur troppo ebbimo elempli di tai rovine. Nel 1313 in Val di Bregno sopra Bellinzona venne da terremoto scossa una riipe, si chiuse il varco al Tesno, e formossi un lago di cinque (4) miglia, il qual poi nel 1515 rotti gli ossaco il tutti si stogò nel Verbano con

the second

<sup>(1)</sup> De Regno Italiz lib, t p. 17. Anno 190:

<sup>(2)</sup> Gallorum Ingubrum Antiquæ sedes Mediolani . 1541. pag.

<sup>(3)</sup> Ella è cola ftrana, che gli Aftrologi aveffero fiffato il 152+ per un orribile Cataclismo, Francesco Cigalino nel suo libro l'e Prajenfione Mathematica procurò di follevare questi paurofi dei diluvi, ed infarti qual non è la ftravaganza di volce leggere nelle ftelle e ne' pianeti quelle calamità ? Bella pruova delle foilie degli Aftrologhi ho preffo me in un libercolo in cui Maftro Antonio Torquato da Ferrara fa un pronoftico De Everfione L'uropar a Mattia Corvino Re d'Ungheria, e vi spaccia nel 1480 le sue vitioni fino al 1540. Ma qual meraviglia, se gli aitrologi erano alle corri una cofa tanto necessaria per la pompa, quanto i pagg: ? Pertanto in Triftan Calco , che descriffe le nouve auguste di Bianca Sforza figlia di Galcaszo Duca con Massimiliano Cefare, l'agiamo, the per imbarcara ful Latio la Principella attender dovelle, che Ambrogio Rofate attrologo e medico le indicalle la precifa favorevole ora, e foggiunge, che in quel punto fuggiton le nubi , e rorno il ciclo fereno .

<sup>(4)</sup> Benedicht Jovis Hift, Patr. p. 107, 108, S'ignora, che decrefcesse il Verbane .

danni gravilimi. L'eccidio di Piuro prefio Chiavfenna accaduro nel 1618. merlio d'effrer ricordato (1) aucor dal Buffon. Recente è quello di Gera e Barcone in Valfatina. Avvi minaccia di fimil difuftro per le ville di Margno, e Cafargo, m l'atteuzione degli abitauti allomana il pericolo, poiche non mancano effi di guidar le acque frendenti dal monte in guità d'elettre falvi.

A dar però qui una immagine delle verufte rivoluzioni noftre foediente fia torre fin quati le parole al pregevole Autor de' Tre Laghi. Et (2) ue dice, che non mancheranno gli amator dei fittemi di chiamar ai vecchi tempi gli oceani dal fettentrione al meriggio verto i mouti Comenfi, i quai allora suppongonii pianura, in tal catastrose vi si deposero enormi macigni, e la caduta di tanti flutti cavò il fondo del lago . Spezzatisi finalmente verto Lecco e Como gli argini delle montagne, abbastossi il sivello del Lario, e fimili depressioni accadder più fiate . I oiottoli fluviali, che in vicinanza di Como diminuiscono, e la pietra arenaria, che vi succede alla breccia molare, indicano, che piombaffer le acque dal fettentrione al meriggio. Anche le conchiglie marine, che trovansi ne' monti nostri, son le medaglie (3) del diluvio, e del mare.

Noi possiamo al certo ascrivere in gran parte l'aspetto delle nostre rupi e del Lario a quel gran fatto, di cui ci ragionato le fagre catre. Minori cause in seguito prodotto avranno l'effetto di mutazioni minori. Ne vuol negarti, che altri inondamenti in seguito, e vicende molte avrem soffette.

<sup>(1)</sup> Articolo XVII, Teoria della Terra; Girolamo Dorfieri ce ne lafeiò una deleriaione fiampata dal Malatefia in Milano nel 1818, Artribuile egli la difgrazio alla pioggia. (2) C. XII, p. 68.

<sup>(3)</sup> Uliam volontieri di quell'eccellente frase del Fontenelle. Noi abbiamo fialle nofite conchiglie i corni d'Ammone di vatia grandezza, quantunque elle fi trovino soltanto microscopiche su lidi dell' Adratto.

ende talora il Lario fi deprimede, talor fi rialzafle. Forfe anche di queste particolari avvenure ne pub recare ragionevoli tospetti auche il foi nome d'Insubria dato alle piagge finitime. Perciocchè ti opian, che i nomi d'Ambroi ni Ambri Limbri Umbroi (l'usonavan la cola flessa, e d'esti fi foggiatiro poi quelli d'Infubri cora de atcoltam Pluio, l'antichithma in Italia (2) gente degli Umbri tu nel greco idioma così nominata, perchè supersitite all'inmondazione delle terre.

Del reito ceffiamo di voler far gli indovini ful passato, e, chiudiamo il capo iullo stano presente del Lario. La di lui profondirà è varia al sommo, e s'argomenta quindi, che il di lui letto è montuoso. Nel cratere di Como la di lui altezza maggiore è di braccia 140 tra Grumello e Geno, di 170 tra Tavernoia e la casa della feccia. Ma presso Devrio, ed altrove oltrepassa i piedi cinquecento. Maggiore è aucor la profondità fra Torrigia e Carate. Sembra, che ancor senza l'Adda esilterebbe il Lario, in cui tanti entrano (5) rivi e sumicelli. La di lui acqua è l'impida, e può per essa ber fil i vin come ia ghiaccio, se alquanto in già le si immergano raccomandate a funicella le carafie cuttodi.

<sup>(1)</sup> Guidonis Ferrarii . Differtatio XII, Infubrica .

Hannori de fonti, che anco invifisiti fi ferticano nel 1830.

La per fermino quel, che fuor bolle da falli fut di tui fondo tra Geno e Bievio. Ma ciò faria la picciola cofa, benchè quella polla abbia nome di Fontana Magna, l'acem qui di ricerdare, quanto narra il Ferrari alla fine della XII, lettera Lombatda fut accoato di quel cavattere, che penertato in una fotterrana grotta il subgotte pel fremito di romoreggiante piena, che peccipitava nel larie.

## CAPO XIII.

De' Prossimi Laghetti di Montorfano, Alscrio, Pusiano, Annone.

Ella su opinione di Paolo Giovio, che il laço Lepili rammentato dal maggior Plinio venille ma volta per subitaneo terremoto (1) in gran parte de voragini inghiottito, e per tale carattrose in alcuni lagnetti si dividelle tanta mole di acque. Sembra, che l'antico nome risuoni nel moderno di Pujano (2), come ristette Benedetto Giovio, ne possibamo già dir questa una etimologia stiracchiata come alcune (3) di Gaudenzo Merula, e Bonaventura Cassigione.

Abbenche l'opinione di Paolo Giovio accenni una rivoluzione, che superera sorse in gram parte l'epoca del Romano Impero, e convenga pertanto non già di rintracciarla ne volunti degli eruditl, ma

<sup>(1)</sup> Lati Lacus Descripcio = Eupylim lacom, qui uri alio leco ofendimus, fubito tremore, quassatu sellure cœco aliquo tellurir hiatu repecte bansas in minorer aliquot abiti lacos... ex his maxi, mus est Pusanus. Econ pute opina anche nella vita d'Otone VI. foont Alexectoroy, e nel C. 14, De Pisicipus Romanis, Ivi foosse un errore dei tradutore Zancaruolo, il qual etedette frate Benedetto Giovio, e non fratello di Faolo.

<sup>(</sup>a) thút, Patt, p. 20. Eupylis enim auctore Plinio Lambrum emittit, qui a lacubus Plebis Incini manat, quorum unus Pusiani fortasse quassi supplisani corrupto vocabulo nuncupatur.

<sup>(1)</sup> Come ce ne fanno p'uova l' Opera lle Gallorum Cifeljnoum natiquitet & origine, e quella Callorum Infahrum Antique poler, il Cavalier Girolamo Tirabofchi nel T. VII., 1, 2, p. 212 della Lerteatura Italiana nora la masia etimologica, che domi, para a que' di, ella non gunne però mai a quella di Menage, che derivo alfana dai vocabolo equus. Quindi teoppio por l'egigramma.

Alfana vicut d'Equus faus doute, Mais il fant avouer aussi, Qu'en venant de là jusqu'ici Il a bica chânge fur la ronte.

foltanto nel gran libro, che ci prefenta la natura, pure potremmo anche dire, che non manchi l'autorità di qualche antico. Non lungi da quefii la ghetti forgon le cime del monte Barro, e hen pofinam credere, che gli venille il nome da quella cirtà, che in que' contorni perì, come (1) Pliujo ci narra. Ora quefl' infortunio non ne iudica ra terremoto ? Gli avanzi di quel popolo infelice editicaron Bergamo, e lor non patve d'ottener ficurezza, ie nun fi ponevan almeno tanto alto, quanto erano. E ustifi, che Plinio ivi cità il vecchio, 2) Catone.

Si aggiunga inoltre, che Pliuio feguendo la divisione d'Italia fatta per Augusto rammenta fra laghi illustri della regione undecima (3) l'Eupili infiem col Verbano e il Lario. Riflettasi pute, che ivi fa sboccare fuora dell'Lupilio il fiume Lambro nominato pute dal cittadin nostro (a) anche altrove.

Ora non par egli chiaro, che la ruina di Barra, e la fama dell' Eupili e l'emissario del Lambro, che or più non sussiste, c' indichino l'accaduta cattaftrose?

Ne ommerterò di soggiungere quì, che non già

<sup>(2)</sup> Hift, Natur, Lib, III, C. XVII vi parla degli Orobi Comenfa, e poli foggiunge — In dao five interiti opfdum Orobivom Rotara, unde Errgomers Ceto dixis ortos, ctiam nunc prodente fe strius quenfortunatius fine. Vegganfi te difiquifacion l'iniane del Conte Savaronico T., 1, bl. IX. p. 54., e farem convanti patlat vv l'Inio della località montuola di Barra, e non di quella di Bergame, (3) Non il Tedudo-Carone d'Annio, na il vero il grande uo-

mo da noi lodato al C VI, di quella opetetta p. 39 40.

(Hift, Nat, Libb, III, C XXX, Ma redine la lexione cortetta prefio il Conte Antongrofefio Rezionico nel T. 2. p. 60.

Dipolificorie Pliniane — In hic Regione & XI, latur inclpii funt,
omnesque come partini sti alumnoi finili modo acceptor scidare, sti
Addum Larius, Ticioam Perhanus ... Lambium Euglis omnes
incales Pali.

<sup>(4)</sup> Plinio, Hift, Natur, Lib, III. C. XVI, l'annovera eta i figli d'ille Alpi, Ciò, che è notevole, mentre ei nalce al rovefcio de monti, che cingono il Lario. Danque il nom; d'alpi convertebbe anche a noftri monti men alti.

fulo dal lagherii di Pusano e d' Alserio prende origine il Lambro, ma nato nelle rupi di Valle Assimatorre con molti meaudri il tiume fra questi laghetti, che talvolta dopo le piogge grandi si combaciano inseme entrambo, ed altor iolamene il Lambro rade il ricettacolo di Pusano. Quindi piu facilmente è credibile, che ai giorni di Plinio quel fiume si sercioliste nell'unico e vasto Eupili, e poi scossa la terra ed appetati nacquero i lagherii.

Anche dalla natura del luogo ftello si corroborano il parere del Giovio, e l'autorità, che volli io interpretare di Plioto. Posche non vi mancano teni colli in giro torbe e paludi per lungo spazio tremnuti, ove sol può aver accesso l'espero cacciatore, che spicchi un falto da un cespo all'altro

di canne, ed alga.

Dal siu qui detto può dedursi, che il Lambro (1) a prischi tempi foste anche maggior sinme. Ebbe egli aucora il nome di Umbrone. La Tavola (2) Peutingeriana il dice Ambro, e nell' Ininerario Gerosolimiano appellassi il Finne Freddo.

Corre fama, che dal verutto Eupili si recassero

- Shorth G

<sup>(1)</sup> Il retremoto, di cui sopra tagionammo, deve essere accaduto prima del quarto secolo, mentre in Sidonio Apollinare nato circa al 430 leggiamo lib. 1. 5. Ulvosum Lambrum, carutum Addurm Ge. Ge.

<sup>(</sup>a) Gran teforo fu questa ad illuminare l' antica Geografia, Ne ufc'i magnifica edizione in Vicana nel 1751, atricchita di noge condice e differzazioni. Venne appellata Peuringeriana, perchè Cotrado Celtes ritrovarone il vertuto efemplate in an monsiera, di Germania donollo a Corrado Peuringer, il qual mori più che del commissi donollo a Corrado Peuringer, il qual mori più che proposito del Gran Teccho avvolo offia certa fu delineara forto l'Imperio del Gran Teccho avvolo offia certa fu delineara forto preventa della carmate Romana nella mafina perio del Corrado Decidentale. E gran danno, che non un gografo la delineafe. Sembia clla piutrofto fatica d'un foldato femplece, che tutti i penfier fuoi occupava fulle firado, o fu luoghi di campeggiare, over fu, quelli, che acquidata avoffero celebrità da qualete futto, od opera memarabile. Quindi diviene fpiegabile la framba difposisione del l'idi e la chimerca figuta sella terre.

al Lario i prici Perfici, e questo genere ha molto pregio ancora ne' laghetti d'Alferio, e (1) Pufiano. Noi ne astaggiammo degli squiliti trilibri.

S'accrébbe da un viennio circa la celebrità a quette viciunaze dopo, che Ferdinando Arciduca d'Austria preievi a pigione le case già de Marchesi Carpani a Pusiano villeggia talvolta colla Real Contorte Maria Beatrice Estense, la qual non iolo tratta su cocchi vilita i contorni, ma vi si aggica freuando nobilmente un corsiero, e ne ritorna all' immaginativa Semitamide, Talettri, e Tomiri, alle quai regine egual està nella agile leggiadria del corpo soprassa poi alteramente co' lumi del cultissimo ingeguo.

Del reilo, che in quelle piagge dominafiero le acque, ella è fentenza ancor de' moderni, ma vi chiaman esti le marine, e rrovano insatti il monte di San Fermo comporti d'ammonizi, cui qualche rata venere è pur frammilia. Gill atti della Società Patrioxica Milanese al tomo terzo pagina LIII, ne ragionano testendo la sioria dell' un giorno paludosa lauda di Sirone. Ma io non vuò immergermi in altro diluvio, che nel Noemico, e petò queste conchiglie rimandando a quella grande epoca, cerco di spiegare la forma attuat di que' colli circolati, ed que' laghetti, e de! Lambro colla tivoluzione dell' Eupili accaduta dopo l'età del maggior Plinio. In quel momento il Lambro deve aver portato il

<sup>(</sup>t) Pauli Jorii De Piccibus Romanie C, XXIV. = In Italia autom (Petex) laudatiffmi junt e Larlo Lacu...cor fame ef luiffe advectition & inquilious, tradatis feillete feminibus e laus Engrés, it meminis Rendeldus Jorius Frater la Larianis Lustius ad Misicium Calvum.

Eupylis exigua fum Percecus ortus in unda, Meyne peregrinum Larius inde sulit.

Questo distico vede fi anche fra molti altri di Benedetto Giovio inapressi a Firenze nel 1720 al Tomo Y. Carmina Illufrium Poctasum Italoium.

gran guafto ful piano Infubre, mentre fol coll'aprirfi egli una via più profonda poteva fcaricar l'Eupili di foggia, che vi reftasser poi soltanto i lagherti d'Alserio, Pusano; ed Annone.

Sono i due primi quali d'un livello medefimo, più bafiò è quel d'Annone di circa braccia ciaquanta ch al l'incile, che lo sfoga nel Lario prefto Malgrare. I pafcoli, che lo circondano, benche di lui più elevati, rifenton tofto per comunicazion figrera l'influenza del Pufianefe, poiche forge tra quelli l'acqua, allorche fi rigonfia il lago di Pufiano.

No ci denno fembrare incredibili quette catafirofi di laghi or creiceni or diminuiti, or ben anche del tutto aiciugati. Noi ne abbiamo un efempio
evidene, ed in luogo anche più difficile a concepirii, vuò dir la feofecia rupe, che fovra Neflo fi
eltolle, ed apre il vatco al pian (:) del Tivano.
lvi per due miglia di giro avvi una prateria, la
quale ha pure uno sbocco da Sormano per Affo, e
tutta vien cinta da più alte vette. Bello è vedervi
tiorir gli anemoni, e i rannoncoli fra non rari forbi
da uccellatori. Le acque, che vi fi raccolgono,
hanno efito in mezzo al piano per ampia caverna,
Vuoffi, che anticamente ivi fofte uno flagno. la una

<sup>(1)</sup> La traditione ci dice le gran novelle sal pian del Tivano, il Ballarini nisila F., dielie sic Gromehe a pag, 310. voll, che ivi Andendeda mogiie di Teodorico Re subbreasse per sue delinie, un radiello, Il Tatri nil T., degli Anaali Sigri p, 509. impugna il racconto, siccom: non apoggiato ad antro serittore. Mai Ballarini sarra poi come testimonno contemporanco, che sivi cavandosi Bansi riavenute gemme, e pezzi d'oro, e medaglie d'impratod oversi. Or per quelt. Jitti non ha bisogno il Sallarini d'arrich serittori, Quindi che crederem nol? Otal uso mai fira firtto di quel piano alitere volte? E se favivi laghetto come cerramente vi fa, dovrem credere, che l'inosdation vi accadese critovatoro auche copos di recontente delle bel techo monater si si rovatoro auche pose di raccoli piace di mosti me recontente pia delle sub personale con contente con con

elevazion confimile a quella del Pian del Tivano avvi la torbiera (1) di Velleso profonda fino a quattro piedi, e vi son frammischiati grotli tronchi di la. rice, che colla punta fi fendono d'una vanga, ma potcia espotti all' aere indurano. Or chi non vede accaduta ivi una rivoluzione, che di boscaglie fè lago, e di lago un pantano, finalmente una torbiera? Non lungi dal Pian del Tivano forge la cima di Vall'Ombria spaccata per lunga fessura, In esta, anni fono, il padre del giovane nellto mercante Bernardo Tacchi, stanco del mal vezzo d'un tuo segugio alla caccia, slanciò il mifero cape, e quattro ore dopo cacciando ancor nel pian del Tivano videlo escire dal forame, che le acque vi sfoga. Qual prodigiofa commicazion di caverne non ne indicò quella bestia? quanta fede anche questo fol farto non ne può prestare sulle rivoluzioni grandi della

Così forse l' Eupili amico non era contento delle quindici miglia in lungo, e quattro a cinque in largo fralle colline (2) del monte di Brianza, e i monti, che vanno a partire in due il Lario a Bellagio. In tal ipotefi farebbe egli ginno al Laghetto di Montorfano, e potrenimo anche spiegare, come arovinsi sterminati macigni nelle campagne fra Verzago, Alzate, ed Orienigo. Forte nella gran cacastrose ebber anche sfogo le acque per la Valle

di Brena.

narora fra monti?

Sembranii però, che a tempi del maggior Plinio l' Eupili si limitatle dalla villa d'Alierio fino al laghetto d'Annone. E possono anche darmene prnova il voto di Giuvenzio Pullieno a Minerva trovato ad Alzate, e l'iferizione in onore del giovin Piinio, che a Fecchio efisteva (3).

(2) Atti dilla Società Patriotica . T. s. p LIII.

<sup>(</sup>t) Viaggio ai Tre Laghi C. XX. p. 132.

<sup>(</sup>s) So I' Eupili foffe Rato sì alto, anche tutta quella fpiaggia late finta fotto aegna . 1 Vercelleft fecero feolger quefta la-

Quanto disti finora, non mi permette di credere (1) con Benedetto Giovio, che il laghetto di Montorfano sia opera degli nomini. Quantunque esso di poco oltrepatti un miglio col fuo circuito, pur ha profondità da staucarne un (2) Caligola, e quel, che più monta, non ha visibil rigagnolo, che l'alimenti, ed in vece elcon da lui ruscelli perennemente. Appartiene alla nobil samiglia de' Conti Mandelli in troppe divisa, e però Sigismondo Boldoni (2) scrisfe, che ne niaffe per demeffica peschiera. Da tre lati collinette il circondano, dal quarto la terra, che gli da il nome, e il prende dalla folitaria rupe, che dietro le forge, ed ha la forma delle montagne Volcaniche. Strano è il vederla itolata ettollerfi quasi a cono, ma nulla ha del pomice. Ella è per contrario ricchilima d'un fasso attisimo (4) alle pietre da macina; dal lato di Montorfano verdeggia, ma dall'aitro fianco, che guarda Urago, prefenta l'aspetto d'una montagna, che screpoli, ed ha tal congerie di quelle pietre molari, che possono in qualche foggia rammemorare al passaggero i ca-

pide in onot di Plinio . Trascriffela Benedetto Giovio nella fua Collectanea manoscritta e ripubblicolla il Marchese Rovelli nel T. 1, della Storia di Como pag. 258.

(t) Benedicts lovis . Hift. Patt. pag. 10, Hune lacunam verlus quam lacum agrere manufactum contendunt . Ma quai reliquie vi fon mai ali' intorno, che ne mostrino almeno i veftigi d'una villa , il

cui fignore e penfaffe e potefic tanto ?

domefico vivario utitur , pulcherrimus. Orphanus .

(+) I naturali la trovano quarzofa filicen granitofa perficitica .

<sup>(1)</sup> Niun fece le spele più pazze, Svetonio ne confervo memoria. El gittava gran palagi nel mar profundo, spianava rupi di felce , eguagliava campagne alzandole a rupi , fabbricava navigli con cedri , ornavane de gemme le poppe . E che non dovea fare quel folle, che giunfe a far confole il fuo cavalio, per cui coif tuffe una italia narmerca . ed un abbeveratejo d'avorio? Madovea inoltre quel miferabile favorito mangiar l'orzo doraro, (3) hatius . = Montofa regio Forum Licinii . . . pluribis atque

exiguis lacubus jucuada. Ibi Cliviteafis, Annonius, Pufianus, Spins, Segrenius, & ilie, quo inclyta Mandelliorum fimilia pro

## CAPO XIV.

Del Fonte Intercalare Pliniano, e del Fiume Latte.

A Chi non è mai egli noto il mirabil fenomeno di quella fone celebrata da due illustrilimi cittadini nostri, onde il nome otrenne poi di Pliniana; Non v' ha viaggiator colto, che per quette piagge s'aggiri, il qual non vii affretti; anche da un recenie itinerario, in cui il lago nostro diceti il più bello, il forettier s'invita ad ammirarne (t) il flusto e il riflusto. Vedonsi quiudi nelle feorze de prottini alberi incis i nomi di parecchi, i quai pur vollero lasciativi un rettimonio d'averta visitata.

Benché oggi quelta gira sa una moda anche del bel mondo elegante, antico fu il costume (2) di concortervi. Gaudenzio Merula in sul principio del fecolo XVI, non mancò di navigarvi avendo seco a compagno (2) Benedetto Giovio.

Diff poco più fopra, che il fonte modernamente ottenne poi il nome dai Plinj, mentre egli è uu errore dei dotti, che tal l'avesse abantico. Il primo, che a cognizion mia così l'appellasse fu Tri-

<sup>(1)</sup> Itinéraire des routes les plus fréquentées ou lourens d'un voyage anx villes principales de l'Europe. Paris ches Fisfor. 1775, p. 82, ma l'autore vi etro dicendo il fonte Pliniano distante da Como per miglia sedici, quando appena sono orro, a calcolo de barcausoli.

colo de' barcajuoli. (2) Benedi At Jovii De Latio Laca , Epistola 25, M. S.  $\equiv U_t$ viri iltufres E eruditissmi ad hac speitaculum vijendum supenumero

accedasi,
(1) Memorabilium libro III, C. IV, = In collibus Lario lacut
immicnatibus jous el uberrunus espelan plane jaces, qui..., &
immicni for fefdet. Pliniano Joni nomen el Abel d'Avoucomo,
Jadisi teme XLVI, 6 hanc ob caspan cum Bandiilo Javio Eenskitjihno d'humanifino esu urbit cive emi pre lavif.

fiano Calco nelle Nozze Auguste di Bianca Sforma con Massimiliano Cefare. Intatti Camillo Ghilini, che tenne dierro al Calco ben presto, rammemora nella sua descrizione del Lario le acque del sone Plaviano, e pur ora dal vosgo appellas la Puviana, Sebbene il principe degli scrittori nostri patrii, vuò dite lenedetto Giovio, scioglie affatto ogni dubbio con quel suo diffico.

Inscie cur foncem docti de nomine Plini

Ducis, ab indigenis qua Pluviana vocor?
Poco importerà di saperne il vero suo nome, ed ognuno sudierebbesi in vece di conoscerue le cause.
Ma dopo ancor tanti secoli e tanto studio oc-

culta è di troppo la natura di quetta fontana, la qual fembra, che voglia oguora eccitare i filosofi a foggiare ipotefi, onde giungere a spiegare i moti-

vi del suo aumento e del suo decrescere.

Molti pur son gli errori, che intorno a lei si spacciano, e che dall'un libro all'altro passano per retaggio. La veuerazion soverchia alle parole de' due Piini ne fu il morivo. Pure, se fostero state più attentamente lette, avriano quelle fomentati i dubbi, e quindi il ditinganno. Iutatti il maggior Piinio narra (1), che quella fonte larga si gonfi ad ogni ora, e fcemi, e il nipote per lo contrario vuol (2), che foltanto tre volte al giorno si rialzi e s'abbassi. Quando i due Plini fotler concordi, potremino dire, che la natura alquanto si cangiasse del fonte; ma poiche lo zio e il nipote ce ne diedero una descrizione non uniforme, ben potliam credere, che offervan non l'abbiano con pazienza per lungo tempo . Esti non aveano ivi villa, come la folla dei dotti vuol credere; anzi niun antico v' ereile palagio, ma

<sup>(1)</sup> Plinio Hift, Nat Lib. 2 C. 203. E In Comenfi suxta Larium lacum sons largus horis singulis intumescit ac residet.

<sup>(2)</sup> Plinio Cecilio . Epift, ultima del lib. IV. = Mira natura . Ter in die Auturis audibus erefeit decrefeitque .

doltatio eravi una faletta (1), per chi v andaste a diporto. Però coloro, che di gueli acqua ne formano (2) una elepfidra, s' allontanan dal vero: i di lei periodi iono del tutto irregolari. Il primo, che ofafte diria efente da ferma legge, fui Camullo (3) Ghilini, dopo uoni lolo il dille, ma dimoltollo nel 11/42. Nicola Ghezzi (4) cultifilmo geluitz. Noi ne fummo convinti anche per esperienza nostra, mentre ful fiore della gióventù vi navigammo pir volte da una prossima villa, e vi pastammo per più giornare le core intiere. Niun tifto tempo ha la tonte per abbaf-

(1) 1vi. Fons oritur in monte, per faxa decurrit, excipitur comatuncula manujada.

(a) Cost nominavanti gil oriuoli ed acqua, di cui facevan info gli anticin, Servivano anche gili eratori grecie comani per la mifura del tempo. Quindi Piano ci tiferife nella XI, lettera, del ibto i d'aver declamario contro Matto Irifico in Senato per lo faguro di quattrodice clepídre, per lo che Nerva Cefare il fe avereritte d'aver triguação al debil fuo faoce.

(1) Telline Vallis'ae Latit Lacus Defenştio , Si può vederla nel T. 1. Antiquitatum Itatiæ, collegion fatta dal Grevio Ξ aγια γλανίαι joutis , quat non folum audoris nomen Jecit infignet, verum etiam illud, quod didu mirum, non fatit horis ( ut in vulgo « λ fol per inacerta temporis intervalla, ut ex fonte evonatur.)

mox se ipias etiam continhunt atque reforbeit .

(4) Pell' Origine delle fontane, Lettere, Veggafi la fefta a pagina 275h Iva il Ghezzi reca il calcolo di due giorni , il 18, luglio fereno e placido, il 19 nuvolofo. Le ore fan numerate col merodo iraliano ed ecclefiattico. Nel giorno es la fontana decrebbe alle ore 9 minuti 20, alle 10 m 41, alle 11 minuti 50, alle 13 minute 18, alle 14 m. 46, e così profieguati fino alle 24. Sall' poi il fonte a fuoi incrementi alle ose nove minuti 5 , alle 10 m. 25, alie 11 m. 40, alle 13 ed un minuto, aile 14 minuti 28, e così fino alla fine della giornara. Totalmente diversi furono il di 10 gli incrementi, e i decrementi. Ne ommetterò di riflettere, che in que' due giorni i maggiori incrementi e decrementi non oltrepafiarono un piede, pollici einque, linee nove . Alcuni decrementi non giunsero al piede ; un d'esti anche soltaoto fu di due politici. Qual maggiore puo coocepirfi dunque incoftanza? Non vi fone ftabilire dunque ne ore, ne fiare , ne mifure . Stabilito e perperuo fi è folranio il prodigio del erefcere e deerefcere . Avvertafi inoltre , che vi fi fecero offervazioni dagli undiei di giogne ai due luglio, e fi raccolte con evidenza niun fermo periodo tenera dal fonte.

farti, niuno per inorgoglică di sua piena. Ma fempre or più or meno alterna le vicende sue, ed. e lo spettacol sublime il vederla goniarăti, e tutta in ispime romoreggiar giù rompendosi fra gli scogli; sil fracallo e l'rat sua possiono vedersi a varj piani sottertranei della nobile casaivi inalzata nel secolo XVI. dal Come Giovanni Angustesio.

Benedetto Giovio ci latitio anche memoria, che vide quella fonte (1) del tutto inariditifi la vui anno per mancanza di pioggia, e per lo contrario in un altro pel tovvecthio piovere farfi fi gonha, che nè il fludio ferballe degli incrementi, nè il riflutto del

decrefcere .

Fu conveniente, ch' entrassimo a tutte queste particolarità pria d'olservare le diverse opinioni immaginate dai ssici a disvelarci le cause, che la natura prodigiosa montengono di questo fonte.

Il giovane Plinio (1), benche vivesse in tempi,

<sup>(1)</sup> Hift, Patr, lib. 2, p. 210. — Four advo layu's ef, sur moleculinous rotats reviews, fuxta quem b olter e fixo projuit ore fatis omplo, wins b eadem natura depreheaditur. Furafic Plinit tempefate, dam per losa decuterent, conjunctet erast, lime tomor more for ninia sani kristilet, projuit artefishum vidit. net diverso maguli infiribus adeo tunidam, ut net aucitus habetet net diminutiones.

<sup>(</sup>a) Leggiam nella fettera ultima del libro IV, che poco forta eltammo = Spiritusne aliquis occultior os jontis & fauces modo laxat , modo inciudit . . . ? quod în ampulli) carterifque huius generis videmas occidere, quitus non hiansnee fosim patens exitus, nam illa quoque quamquam prona & vergentia per quastam obluctantis auimæ moras crebris quasi singultibus siftunt, quod effundunt. Au quæ Oceano notura, fonti quoque i quaque ille ratione aut impellitur aut reforbetur ; hav modicus hic humor vicibus olternis supprimitur vel egeritur? an ut flumint, que in more deferuntur , odverfantibus ventis, obvioque affu retorquentur . . . an latentibus venis certa menjura , qua dum colligit , quod exhauferat , mittor eft rivut & jigrior , quam collegit , agilior , maiorque proferent t An nefcio quod lipramentum abditum & excum, quod cum exinanitum eft, fufcitat Gelteit tontem ; quum repletum moraiur & frangulat ? Seintare tu can fas , potes enim , que tantum miraculum efficient , mihi abunde eft , fi jatis expreft , quod efficieur . Vale .

in cui la buona filica non fioria al certo, pur ebbe su lui sotpetti ingegnoti, e ne fece parte a Licinio Sura . Ei gli ferite = Tu puot affiderti ful di lui margine, e ber della treschissima onda, che or s'avanza, ricinasi era. Ponivi un anello, o checche meglio t'aggradi, in luogo secco, e il vedrai tofto immollarfi dall' onda jorgente, e poi di nuovo reflare in afriutto... qualche aria racchiufa in grembo della terra diserrerebbe ella, e chiuderia la forgente di questa fontana o col premerla di fianco, o col partir. ne seacciata in quella guifa appunto, che veggiamo accadere ne' fia schi inversi, dai quali libera non n'esce l'acqua, ma con interrompimento di refisente fiato e simil quast a singhtozzo? Oppure qual è dell'oceano l'indole, tal è del fonte? ed in quella foggia che l'oceano spigness ed assorbest, così il picciolo umor del fonte jopp imefi, o cacciali fuora? Sareble egli mai d effo, come de fiumi, i quali al mare jen vanno, e ciò non oflante o dal contrafto dei venti, o dall' incontro del flusso costringonsi a ritrocedere? Direm noi, che nelle ascole vene abbiavi certa capacità, onde mentre vi si raccoglie lo sparso, impigrisca il rivo. e quando poi la copacità fia colma, fuor ne zampilli più snello e rizonfio? o sorfe avvi qualche libramento arcano nell' antro del fonte di modo, che outudo ei fia men colmo, più ozevolmente ne secrrano le acque, e per lo contrario dal troppo impeto fi trattengano quelle accrescinte, e n'escano quasi bulicame? A Te s'aspetta di scoprire, a noi d'apprendere le cause del prodizio veraci. lo fon pago, je il fatto t'esposi bene . Eta Jano .

Se fovra quest' epistola ginasse il guardo Luigi Dutens, asse potria arricchire con altri paragoni i due volumi della dona sua opera intorno (1) all'ori-

<sup>(</sup>i) Recherches fur l'Origine des découvernes attribuées aux modernes, Theis ches la Veuve Duchefne, 1766, lo non dito, che turti i teffi depli antichi, che vi fi cirano, vadano a coppella, ma molti ne rolgono il vanto della tovità, l'umbia, che in altec quie abbano i vecchi intravvedato nu barlume del veto.

gine delle scopette attribuire al moderni. Mentre ciò, che si diste de fonti intercalari, che si procurano con sifoni, e ciò pure, che del lor cretere e diminuire si disse recentemente a periodici venti attributendone la cansa, potrebbe per avventura credersi accessora nell'episola (1) Pliniana.

Contro essa alsosti nel 1530 Gerolamo Serra (2), il quat, perchè rotto negli arzigogoli-de. Peripatetici, ghiribizzò certe ioluzioni al problema, che meglio m'ottenebrano il mistero. Se le molte frassi si riducano alla poca sollauza, non altro opinò il Serra, se non che i vapori, che dal fondo degli umidi ameri alle lor votte si appigliano, ne situicano indi e il fonte alimentino. A quelli vapori e goccie preterive ggli diverse ore e viaggi, e le fa quindi giungere al tempo opportuno. Non parmi pertano, che sveste molto digitto per bessi di Pilnio.

Il Ghezzi primă d'effer convinto, che il rivo non obbedisse a legge alcuna di tempo, od a verun modo d'incremeni, credette d'averne (3) la facile spiegazione seguendo le orme del Padre Claudio Frauceico Miller de Chales gesuita savojardo, che ossevo il sonte dei Merveilles nel monistero d'Haute Combe pressio Chambert, Quess' acqua corte due

<sup>(1)</sup> Non è questa fraile epistale di Flinio la men malagevole a traduti, e peto l'interprete può redervi entro e più e meno, Pregio la versione di Luigi de Say, ma patveni dovernane di lungata ilquanoto pat uon praccio a me festo ancora, e non niegario verbigiana, che dove al vocabolo Pliniano l'ibramenate no iostratia parola eguale Hinaria, fembrarebbe, che l'inno autrodelle l'opinion di quelli, che frano dagli arganetti d'acca, multan tena arretarsi il fonte, il qual poi altario di pelo li abbatte, e però feotre più gonsio, e potrebbe allora feriversi vegilièrio.

<sup>(2)</sup> Mitabilium Aquatum Latii Theotia = Fecit retor (Plinius) ife jui ingenii periculum in naturae capejendii causfit fed ardum nimis fibi fumfit provinciam . . . Tentemut nos veram illius causam invenire, qui plus literii illit fura fe vacavimus .

<sup>(3)</sup> Dell' origine delle Fontane . Lettera VI. pag. 271.

voite l'ora, e due s'arresta (1), talor anche muta vicende per dodici volte in un'ora sola. Vuolif, che a tutti i fonti intercalari metan capo molte acque gnidatevi dalla natura per alvei a forgia di ripiegati istoni. Tai praticolli per atte il Chales, e simili ingeni ricorda il Gheszi.

Figuriamei iniatti, che da un canonocello sgorghino in un' ora tei fecchi d'acqua entro un vafor fottopolfo, in cui un ritorro tubo di latta d'una, capacita' doppia del fuperior cannoncello fiavi immerfo. Egli è chiaro, che il trone di latta, vuoterà il vafo in mezzota, e dovrà poi ceffar di tramandar acqua, finche il cannoncello non ne abbia ritufa, quanta de ne perdette. Ed ecco un' artificial fonte intercalare, che ci dipingerebbe al vivo que' mali economi, i quai facciano tanto fottili provvedimenti, che a mezzo novembre non giunge quello, che filin (2) d'otrobre.

Ma ommetiamo queste sperienze degli sisoni, poichè anche il Ghezzi non li tien tussicieni a spiegare le variazioni di un sonte, che sili non tenga i periodi sinoi. Ricorre egli all' evaporazione per ilpiegare almeno i maggiori incrementi e le depressioni più singolari. Ella è cosa ostervata, che quando diponsi il cielo a pioggia lunga, s'attiene il sonte nel giorno previo dall' aumento sibito a giorni placidi e fereni. Cestata la pioggia, ovvero mentre ela pure va ferosciando, ma che in breve il cielo ri-

<sup>(</sup>i) Non mettero nelta classe di questi sonti intercalari il non so sume Lante, di cui partierassi tantosto, no farò, che un cenno su quel presso Nesso, di cai Camillo Chilini nelta descrizione dili Valvelina e del Lario settise. Ano separe petentari deta divista shivere tempora, atque opisio sinutiata, religiojo ste, qua pre gontra e quas ha per per antienta del Lario suma suma constanta su promo antienta suma constanta su

<sup>(2)</sup> Son frafi di Dante contre Firenze mel Cante VII, del Forgatorio,

tornar voglla fereno, crescono le acque a dissifura, e son quindi elleno un presagio infallibile del tempo bello. Però, i e al fonte noi rolsimo l'onore d'eguagliare le clepsidte, gli concediam quello iuiscambio di pareggiare in qualche modo il barometro.

Perranto il Ghezzi il paragona colle inondazioni del Lario pel titolo della teemata, od accrefeciuta (1) evaporazione. Rillettiam duuque con lui, che il rivo Pliniano fearfeggia d'acque, quando il prepara la pioggia, perchè in luogo di verfarle dalla fua conca, fono effe attratte in gran parte alle nuvole da varie tipalancate caverne, e dal valto antro e profondo di Gravinate, che ha larga bocca aperta ful monte, e per lo coutrario ful finit della pioggia ricompara più copiole, perchè oltre il minor dilpendio in vapori vien arricchito anche dal nembi, che fi sfogatono.

Io non andro invettigando, cofa abbian penfato atri fictitori d'altro fecolo fu quefto fenomeno. Non ignoro, che ful principio del XVII, il colto Girolamo Borfieri rento di fvetar la cagione di quetto futto e influto indicazandone un difcorfo al come Viruliano Borromeo Arciveticovo d'Adrianopoli, e Nunzio per Paolo V. a Cefare. Ma ignoro, che ne diceite, poiche mai mon ebbi fott occhio la di lai fatica, ne calmene guari, attefa la povera nifica di que' di

Veniam dunque ad oifervare i penfamenti de' noftri. Non ragionero di coloro, che coffrutto un piccolo recipiente di legno e raccomandatolo a due perni il foggiaron di guita, che riempitolo di aquip perdefici. Pequilibrio, e fi vuotaffe rovelciandofi, indi fi rimetteffe al priftino flato, è nuovamente fi riempiffe per traboccarii noi novellamente. Ma in

<sup>(</sup>r) Veggan il C. XII. si questo Comentario alla pagina 214, 6 215.

baoua fede chi fognerà questi perni in natura (1)? Altri-leguendo i velligi dell' Abate (2) Alberto Fontis opianno, che le intermittenze dei fonte Pliniano potlano spiegatti agevolmente, e dicono, che il rufello animonazicchi le fabbie, e sceni con esse sife il pertugio, per cui difeorre: egli è però di mellieri, che bian pian si rattenga: rialzasi impertanto, ed acquitta forze: allora vediano sceniata nella vasca l'acqui ma l'impaziente rivolo vince sinalmente gli mano in mano accresceti poi nella conca l'acqua mirabile.

Confesso però di non intendere, come il ruscello per migliaja d'anni abbia trovate all'uopo ognora nelle vitere chiuse del monte le fabbie cottiane, come non giungestiero mai quelle a turargli il varco del tutto, come gli aumenti consentano col diverso spirare dei venti, e co' tempi fereni o piovosi, se il rialzarsi o il deprimersi del ruscello dipende da tai arginetti, come un granellin pur, solo di tabbia non veggasi mai nella conca, e come tinalmente le tante fince al giorno, e con tale incostanza d'ore, e con tal varietà di linee e di pallici possi accomodassi al fenomeno questo sabbioncello tanto usicioso ed industre.

Altra ſpiegazione immaginoſi dall'Abate Domenico Teſta ſcrittor di veſſi cultidimo. Trovatoſ eglí ma volta ad ammirar quel ſonte vi ſi avvenne in glorno, in cui ſorte (ŝ) ſpierav il vento, e come a laro del palagio di ſcoſceio ed alro macigno precipira a piombo una caſcata d'acque, credette, che patre di quella venillé talora ſpinta dall'aria per le

<sup>(1)</sup> Vortei quali più prefto fognatmi nel fonte la prefiton lunare, che cagiona ne' mari il flutfo e il riflutfo, quantinque ella trovi troppo piccolo anche il meditertanco per cagionarvelo grande. Vesti il Conte Algerorti Dialogo full'ortica quinto.

<sup>(2)</sup> Opufcoli Scelti , In Milano T. I. p. 215, (3) Opufcoli Scelti , T. VIII. p. 180.

<sup>(3)</sup> Opateutt scent, 1, vin. p. 110.

vieche fessire della montagna ad ingrossate il sonte, ma questi screpolamenti nella ripe fenton troppo d'ipoteti, e poi chi non sa, che quella prossima cascata d'acqua inattàlice sovvente nell'essate, eppur non lascia di sposeguire il sonte nell'intercalare sino corso? Quinti sulla sentenza del l'esta non sarenno più ottre parola.

Reitavi quella dell' abate Carlo Amoretti fegreario dell' Accademia Patriotica Milanete, e quelta ne parrebbe la migliore di tutte, fe non conole-filmo bene i venti regolati del Lario, ed ignoratilmo, che v'hanno fi monti nottri altri aurti e pozzi e fligni

d'acque.

L'Amoretti, che spazio ebbe di aggicasi sin greppi vicini, osservo avervi là sopra parecchie caverne, ad inoltratosi uella grotta di Gravinate venne fatto cetto cogli occhi, che v esistea nuo stapoo. El potta dueque opinione, che su quello e gti altri recipienti d'acque sossi il vento perpendicolarmente, ed increspandole le trabocchi in maggior copia, onde arricchiscano il fonte Pliniano, e come gli su detto(1), che ingagliardendosi il vento sempre più s'inorgoglista il ruscello, così più ferma ebbe l'opinione del suo trovato.

Ma troppe mi si affacciano le difficoltà, nè sa-

prei abbracciarlo con fede piena.

In prima diremmo noi, che ogni vento promova agli oril l'acqua degli flagni? Non ve ne itriano di quelli, che gli inorespantero in sento contrario, e ritirassero quindi i sunti? Se la Breva diurna e meridionale il caccia finora del recipiente, il Te-

<sup>(1)</sup> Viaggno ai Tre Laghi, C. XVII, dalla pagina itoalia ata, Il Marchele Franceino Canarifi diffe all' Amoretri, che la fonte commeti ad aumentarifi a messa martina, e duri in rate finto circa recore. Il Marchele Guideppe Canarifi padre, che v'habutawe più a tingo, daffe al Padre Nicolo Ghesta nel 1742 nò, che riferimmo più lopra fulla imoofanta degli aumenti e derementi, e falla vagica dello cre, che noi fiefe immarcammo.

vano (1) notturno, che spira sul settentrione dovrià respingerli. Poi come potremmo intendere questi: venti . che a perpendicolo si sprofondin negli antri, quati che fotlero il piombo d'un archipenzolo? Par ; ch'esser dovrebbono del genere di que' tiasi repentini e prodigiofi, di cui ragiona (2) il maggior Plinio; o fien di quelli che rompendo la fecca nugola. appellanti da Greci Ecnéfia, ovver di quelli, che aggirandoli più ffrettamente con precipirola vertigine hanno il nome di Tifoni. Ma ne questi due, ne la bufera, ne il turbine, che per nottro gran bene foffian tanto di rado, invocace fi potfono per ungiornaliero fenomeno, e fempre meltieri avremo per ispiegarlo de' venti ordinari, se pur da venti il vorremmo ripetere. Non negherò io già che fralle eaverne vi respirin sovente, ma forse ella è più continua quell'aria, che fuori (cappa dagli antri (2), ed efala, che non l'altra, che dall'alto vi s'intrometta. Inoltre se a tai venti noi attribuir doveilimo la cagion del fenomeno, come non lo avremmo noi in quan ognuno de' tanti rufcelli, che cadon nel Latio? E non tappiam forse noi, che questi monti hanno grandi caverne, in cui raccolgonsi le acque

<sup>(1)</sup> Di quefit venti regolati Breva e Tivano si fece cenno nel C. XI. a paguna soc., c C. XII. p. 211, c 221. (2) Hist. Natur, Lib. 2. C. 48. 49.

<sup>(</sup>i) Vedas Starm. Considerations fur les Oerres de Dieu dans le tegne de la Nature et de la Frovidence, T. 1 28, Mari, — Let euvenue det montagnet entretiennent le cours des eux dans let canux souterains. . , l'air renjemel dans l'interieur de la terre, l'échappe par let antes et let caverne. Cet ouvertures sont doit encejbires pour ur l'air puilge practier dans let montagnet pour l'amour un posses que l'air puilge practier dans let montagnet pour l'amour un posses que l'air puilge practier dans let montagnet pour l'amour un posses que l'air puilge practier dans let montagnet pour l'amour un posses que de l'air de l'air le consolichas di quello divoto filosfor Alenianno, la cus opera leggo tradorta in francée. Egli è quas un récondo Pluche, 5 portebbe forse bramari un ordine men tumultuario. Lasciandos quelle multission i caiseun mele, che fon di lot propres, come i venti al mitro, i fairi sill'aprile, le frutte alla state, portebbon que intro operation de l'aire de l'aire

de'più eccelli ciglioni, d'onde poi sboccano (1) in genere polifiam noi ripetere il miracolo di quel fonte, poiche ne fa egli pompa fempre anche ue placifi tempi. Dovremmo dunque ricortere alla Breva notita, al Tivano, i quali due foffiano, può diffi, regularmente? Ma fe quelti ne foifer la canfa, come in que giotni poi, in cui elli latciam, che il lago taccia feura onda, come non celfa dallo titi fino il fonte Pliniano?

Dopo tano circuito di parole, se il leggior mi chiedelle, qual dunque lia il parer mio sul sone Pi-niano, consessere gli attrui sittemi, che li fabbri, acriene un nuovo, aggiungerei anche, che sorse il complesso tutto dell' evaporazione, de' venti, de' si foni, delle fabble, delle piogge neglio si confaccia ade tante varietà di quel sone, e in sine conchiuderei, che covenga non altargsi que velo, che il la-

fcia afcoto nella maeftà della natura .

Quantuaque avvolta infarti fra mitteri di lei, pure fembra affai men retita alla curiofita filotofica quell'altra mirabii fonte del Lario, che Fiume Latte fi appella, e sbocca dall' nlitima falda del mone tutta in bian. chifilme fipume alla riva manca del Lario, che volgefi a Lecco. Per lei un pueta noitro (a) del fecolo rediccismo canto, che Proteo e la Sirena abbandonuter Pofilipo e il Miteno, beati luoghi, si coi il parfe fuoi vezzi laini qual candidifismo cigno di Marc' Antonio Flaminio con una memorabile elegia. Ma se fosfe leciro uno feherzo, disemmo, che

<sup>()</sup> L'Auror dei Tre Laghi ne finella gure al C. XII. P. 67. Inoltre antri e recipienti vi fon nelle rupi del Verbano, e del Cerelio, e nella Vallaffina, dunque, fe al verso attribuir dobbiamo l'intermittena, come non vi ha per que luoghi fonte altuno intercalare!

<sup>(2)</sup> Tomaso Porcacchi nel suo libro la Nobiltà di Como a pagina 330 reca il seguente sonetto di Alessandro Giovio Abate

Commendatario di San Giuliano figlio del celebre Benederto, e padre del dotto e favio Vescovo Iaolo il giovano

Core entro il Lario alla Inifra riva,
Ore in due caran fi diparte, un fume
D'acqua il fredio, e di si bianche frunce.
Che'l nome juo dal latte fi deriva,
Il silvita, che i peti morti avviva,
El vivi pura poi del vinti lame,
S'afande il verdi, esperielle accipia,
Covivi col maria gregge a Proteo piaque
Con la viran fun and gembo disPajen jra l'ombre al mormore dell'acque;
Procche giól Netuno, omb divis.
D'Ifabia cui stal 3 Ne Pastilippa tacque,
Alifano, Amalfa, ano itorna il bel vija,

(1) Si confrantino inferme Trifitano Calco nelle Noste Augufe, Nreolò Boldoni in fine della Deferizion Lariana di Isolo Giovio, i i di lui arpore Boldoni Sigtimondo nel Lario, il Porcaccia nella Nobità di Como, il Boriteri nell' oppiciolo manoforitito ful Territorio, il Serra nella Teerra delle mirabili Aeque, e l'Aurer de Tre Lighi, e Benederto Giovo nella lettera manofertra intorno al Lario, ed avriafi un documento di natrazioni contradicione il Buliziani col vioglo el Bublife e safete fempore le Ida, che ficadono ai i si mirao, e il di lui Aro Nicola il punto, in cui troviti il fiole in astice.

(2) Calso nelle Nosse Auguste — Novem sentum menssum menssum menssum menssum menssum state spiecer sons useras tonssique science, usi vermi hymoslepus dies juperveneran . — Benederto Giovio nella lettera manoitentra sopra al Latio = £10, modi tempar menssybs trebat lette . . . poper emmomente testus erumpst — Paolo Giovio nella descrizione del Latio — \$\$\frac{1}{2}\sightimes to status paulo ante human — \$\$\text{Notion}\$ boldoni nici apistola aggiutus al volumetro di Paolo Giovio = £1\text{tree} shemit ini. . . . printia arcifit. . apue orant tandia, tifers , desce sal fin.

far di primavera, e l'approfimarfi dell' inverso, altri lo fa correr gonio d'eltare (1), vi fu fino, chi ferifile, che di fettembre (2) manchi, altri per lo contrario riferifee foltanto, che fpumi (3) talvolta nel caldo, e feemi. Inoltre mon può tacerfi, che fu vitlo anche a fecco (4) per un auno inifero, e videntici ni, che fia prefigio infallibile di carefila, ne feaza ragione, perciocche la piova frequente ne meli freddi colla mancanza delle nevi, eziantio nelle montagne, deve recar vizio a femi delle biade.

Raccolte dunque così le autorità degli feritori, e conginutavi l'esperienza flabiliamo, che il Finne Latte per folita leage almen nove mefi spumeggi, che quilche rariflima volta celli del tutto, come no 1540, nel qual anno feorreva foltanto, quando fe piogge d'estate qualche foccorso inviavano alle di nui profonde caverne (6), e che talora profiegua anche nel verno, se mite e piovoso alinienti d'acque il di lui alvos fotterranco.

Vuolsi generalmente ora, che prenda egli l'ori-

Zodiaco arietis primos gradus permenas veris præteat initia = Così pute il Borfieri nella manoferitta descrizione del Territorio, e poi volendo spiegare il senomeno v'aggiunge iniserie.

<sup>(1)</sup> Viaggio ai Tte Laghi pag. 30 = Nafee nel margo, accrefte le acque sue freddiffine, quanto più intenfa è la fair; fut fiair d'autumno inaridifee, tace d'inverno. = Sigismondo Boidoni nel Latio = Per folam estatem gelidiffimat undas trahent.

<sup>(</sup>a) Il detró Siglimondo = Ad idus jeptembris positus inarefeit.
(3) Porcechii. Nobiltà di Como pag, 15 = la cui natura è correc di primavera, e l'autunao, e tavolts la fate, non mai il veno = Girolamo Serta nella Teoria delle mitabili acque del Latto = Quo magis procedit «fat», com segui rife decreptit.

<sup>(4)</sup> Lo ftello Serra nell' operetta indicata, ei narra d'averle veduto arido nel MDXL, dopo una vernata, che piogge non ebbe, o nevi.

<sup>(5)</sup> Vedafi il Serra .

<sup>(6)</sup> Setra nella Teoria citata = Hoc anno neque vere apparait, neque esfate... post pluviam erat sucutum quandoque majus, quandoque minus.... ad pluviæ proportionem.

gine dalle nevi Gjuagliste, e dal ghiacciajo di Moncodou. Tale era però anche l'opinione (1) di Benedetto Giovio, il quale ebbe il buon fenfo di non far più oltre l'indaganore co' mezzi infermi della Fifica Peripaterica. Ella è una compatitone il vedere, che il Serra e il vecchio Boldoni fi aggirino per una felva di pratole, ed intanino dentro alla cieca voragine la freddezza e il callo, e i vapori, e l'aria, che da lor cangiafi in acquit.

Abbenche pero deducasi in gran parte il Fiume Latte da nevi iciolte e da ghiacci, pure vi hanno encor parte le pioggie, e quindi le di lui varie vicenale, che rammentammo più stopra. Se non che quanti gran fiumi, ed in climi più gelati, featuriscono di fotto ai ghiacci, e storrono sempre? Onde mai dioque il Latteo cessa per lo più nel verno? Onde ricompar sovvente tutto gonno in un colpo?

Il maggior Boldoni, che la curiofia ebbe d'inotardi alquanto nell'attevo yi fooperfe qui e la nella walta rottute mirabili, per cui porè anche cogli occidi compreudere, che ttillaliero le acque, di immaginoli quindi, che quelle il deponeflero a un tratto in varie caverne, le quali poicia ad un tratto pui el verefafte dagli orti, e così per lo contratio mi-porandoi le acque veniflero i più umili fillicidi afforbiti dalle accennae caverne. Con tal ipoteli il fiumicello dee comparire e dileguati quafi in ua fubito.

Strana cosa ella è non pettanto, che abbia queflo fille il Figure Latte, e che l'Uga ruscelletto a lin vicinissimo mormori perenne a volget mulini, ne degri (2) goniati per piogge, o deprimerii per ossinata siccia:

<sup>(1)</sup> Nella monoferitta latina lettera ful Latio = Sunt, qui arliteratur per hyerem nivet & gloriem conglobari..., qua difioliumarr... & jet occultas rimas montis in unum locum colligantur... dotec rurnes vi prigo is afringantur.

<sup>(2)</sup> Seira , Teoria delle mirabili acque = Juxte , guantum en

Strano pur sembrò al Serra, che Plinio il vecchio non facesse mentione del Latteo, e tanta un tal filenzio cagionò meraviglia in lui, che il volle credere nato dopo l'età di quel nottro cittadino; tal fuo penfiero appoggia alle cataftrofi del g'obo , a terremoti, fcorre pe' campi degli Argivi, che non furono fen pre fragni. e per que' di Micene, che divennero fterili, ricorda la Sicilia ipaecata dall' Italia, Cipro dalla Siria, e le vicende del Bosforo Tracio, ed altre. Non mi tembra però, che il filenzio di Plinio ci porga morivo bastante per isconvolgere il mondo, e quando fi amatte pure di foftenere, che quel dotto uomo non avelle potuto vedere il Fiume Latte, basteria credere, che il Lario fosse in que' tempi alquanto più alto, e però gli icorreile entro (.). Ma ciò na pel Serra. lo nol credo.

Natranti intorno all' alvo ed alle caverne del Fiume Latte e titore le più pantole, onde ci fi ritorna al pentero l'antro di Trofonio. Paolo Giovio netila vaghifitima fua deferizione del Lartio ranmemora, che bramarono alcuni di vifitar quegli antri ipintivi da perigliota curiofità, ma fra le tenebre aggiranti per molto fipazio tentionifi biconar ne volti la ripercoffa aria, che loto ellinfe i rocchi. Più fingolare è il fatto, che fulla tradizione teritta de' paetani riteritice il Serra a Vuolti dunque, che nel 132 e

in Austapidis, fons. . . in tacum decurrit magnitudinis tantar, qui framoniarie moletrinar abunde fusfervit. E numquam augrar, numquam minivitur. quantumliste pluat, quantumvir afacta aer. E La cota fleita diccii da sigifimondo Boldoni nel Latro, ma con eleganza di lingua.

<sup>(1)</sup> Ca timettiamo, a quanto già si disse sul livello del Lario nel C, XII Quantunque il Fiume Latte sbocchi dal monte poche braccia al di sopta del lago, quai mole d'acque avez dovrie il Latto per copristo?

venille talento a tre uomini di vifitare, quando era a fecco, quell' alveto cieco. V'entraron con fiaccole, or angusto videro l'antro, or dilatarsi a ramose gallerie, falirono, scelero. Avean compite quadi al parer loto sei miglia, quando si trovatono, eve feri loto gli orecchi il fracasso grande, e videro sigorgarne una polla, La folitudine l'ortore il viaggio li arresta stanchi atterriti. Bramosi di eletrne al più totto si mettono per altro anditrivieno, ma da quello son ricondotti al primo, tinalmente dopo tre giorni, che dolenti erravano, giunsero al chiaro, e dopo altri tre giorni moriron tutti dal conceputo terrore oppressi.

Qual bella unione di cofe per un cabaliflicol Tre nomini, tre fecoli dopo il mille, tre anni dopo l'ottantelimo, tre giorni di viaggio, tre di malattia! Quanto al Platonico Giudeo d'Aleffandria (1) Filone faria piacciuta la novelletta, ed a tutti i veneratori dell'impari numero (2) ternatio da Virgilio fino a Mattin Delrio, ed al faceto Saint Hvacinte autore del Matanafio!

Ma da un ruggitivo scherzo ritornando al proposito ci ridomandiamo, onde mai quasi sempre per circa tre mesi taccia il Fiume Latte?

<sup>(1)</sup> Quelo detro uomo, ma viñonario, come tanti altri non controni d'un faper fobrio, fulle prime pagine dello firitro fuo fulla fabbica dell'universo riova perfetro il numeto fenazio, pereki il tre n'a la media, il due la creja, e il ja majchia, e fomnina. Oh quanto fatemmo più dotti, fe il folimo meno!

<sup>(5)</sup> Vední l'erudio La Cerda ful verso 75 dell' Egloga VIII, Non no ficate sulla facta trislata, sul tridente di Nettuano, sul Cerbero a tre gole, falle tre Fure, le tre Farche, Com pate Martin Deltio Disquistionum Magicarum Ibi, s. f. r. g. 9. a. Abbench Sant Hyacinte not su vivae schetto mittolato se Cher d'eseve d'an Suconne pri le Padroc L'arigine Mannassigni abbis sparso d'utile besta quest' assomnato, pure portebbe pubblicarsi ancora una salsa operetta sa deces pagine.

Onde per quelli tre meli non filtri pel monte umor meggiore e non de' varielli contento, di cui ci prila la flovracennata ipotefi di Nicola Boldoni? Nè fi dica, che approfilmandoli la flagion fredi ale l'acqua induri in ghiaccio e chiudandi i varchi, mentre non s'arteflano i fiumi d'elicire dai monti di gliaccio, e i moderni filotofi (en tanto attronde liberali colla terra, che la tengono a più potente caufa del calore (1) che non fia quel maggior ministro della natura, il Sole. Da fuoi raggi infatti non fi truggono le nevi in gran copia nel marzo fulle notte alpi, na ben nel maggio, ed allora è, che quindi rigonfiafi il Lario.

Lo cipoti finora più prefio i mici dubbl, che le foluzioni, ne duolmi di non poter federmi a feranna colla filotofica famiglia. In fin del conto da Talete fino a noftri prodi fi giuoca (a) alla cicca, ne il Re di Teffaglia è quel folo, che credendo d'abbracciare Giunone abbia ttretta in ifcambio una nube; ahi ne cingon dovunque (3) ditettivi fillogijmi, che in terra ne

jan baiter le alt!

<sup>(1)</sup> De Luc. Lettres Phistiques & Moraics. T. V. Patrie XI. dalla pagina 517 alla 593. Ma particolatmente veggafi la lettera CXLIII., e le offetvazioni del sig. Marco Pidet put Gnovino.

<sup>(2)</sup> Volraire. Questions sur l'Encyclopedie. T. VIII. Article Nature :: Nout jommer curieux, et depuit Intelès tour les raismaneurs ont sevé à colie-maillard... Nous refamblont tour à Ixion; el croyait embrafer Junon, é il ne levissit, que d'une nuce.

<sup>(3)</sup> Fraie de Dante al C. XI, del Paradifo .

## CAPO XV.

Viaggio pel Lario e descrizione.

A Viandoci al porro per intraprendere la navigazion nottra ful Lario avvertirem, che quel feno e quel molo non fon cofa antica. Nel 122, i (1) Comatchi ne avean cavatu uno prefío alla piazza de Liochi, che appellato venne del Veicovado. Altro pure aliai amplo ed opportuno vi avva all'altro finaco della città, il qual per lunga incuria interrioffi, e venne in questi anni ultimi ceduro ai cittadini Nolfi, che in parte ad ufo il converticono di giardino, Nè di piccioli moli facea mestieri ai Comaschi avvolti sovvente in guerre navali; or ci può bastar quello, ma non dovremmo ommettere di purgarlo nella stagion d'acque basse quella finaçion d'acque basse quella finaçion d'acque basse quella finaçion e guanterallo un giotno.

Esciamone a manca, e intraprendiam lunghessio la fponda sinistra il viaggio. Tosto ci si presenta la spiaggia ampia del Pasquerio partita in due dal torrente Cosia, che si ssoga ivi nel lago. Poco oltre a trent' anos si a avea egli le feci rivolte verso il sobborgo, or col murato alveo su costretto a piegaria a dritta. Se le missure si offervino di quel pubblico pascolo riunistre si offervino di quel pubblico pascolo ri-

<sup>(1)</sup> Bened, Jovii, Hill. Patt, p. 306, 22 Portus, qui mone haieure, hand in son miles ante um fequera eras, (c) alius poter fuit, qui mole Epifequeus eppfelaure, anno Pomini XXV, paper M. 6 C. Conditus, qui, quià autò laux finisheraure efet, allum confrance. Ad hune autom antiquiarme potent, illes, qui aune hairt past Epifoqui, recla potenti qui automa potenti per especialità, propositione orat. Sel pofquim in critatela del Apore Viccomine condite fait intella, puana habiti incelar, 6 vero per tempura liberatii Mediulancofii destutala, fraque intella propositione destrutta frei tentifi.

levate da periti in ful principio del fecolo vedraffi, che ne crebbe alquanto l'estensione, ne tia meraviglia, per chi ponga mente alle fabbie, che versa il Cosia in quelle vicinanze, ed ai venti, che agitando le onde vanno collocandole lungo que' lidi . Saria penfier faggio, che fosse vieraro il cavarle per uto delle fabbriche, tranne il fol letto del torrente, mentre in tal gnifa accrescerebbesi ai potteri una pianura tanto più pregevole fra ipazio breve rinchiufo da monti. Ottimo fu pure il pentamento, che ne rialzò una parte in questi ultimi anni col dirpendio di scudi seimila, così più salubre si rete e men foggetta alle inondazioni. Potrebbe con anfoie piantagioni quadrate renderfi agevolmente più ameno quel pulleggio, nè gli fi torrebbe il . comodo di schierarvi, come pure si costuma, le truppe. Fannosi fra tigli ed olmi presso Strasburgo i militari esercizi, nè il diletto de cittadini opponfi al porvi foldati in marcia in finie zuste. Bello-ipettacolo farà, per chi navighi, il volger gli occhi in giro, sì, che le vette, che la città e il pian d'intorno coronano, elamini d'un colpo, e quinci il celebre Baradello or nido ai guti, e quindi l'unica, che ruttor resti sulla costa di S. Martino porta osfervi d'autica munizione, e in mezzo piramidar tante torri e campanili. Ma già presso il finir del Pasquerio comincia la parte più leggiadra del Vico. Primo di tutti ne si offre quel palazzetto, che Bargo Vice pur or costruste Antonio Baldovino, e dietro quello sta l'ampio ed amenissimo ritiro de Carmelitani (1) Scalzi, entro cui al principio del

fecolo feorfo era il Giardino celebre ricovero del dotto noffro Girolamo Botfieri, Spira a tutto quello lato dalla valle e dal rivo del Molinello una fresca aura consolatrice. Pastata appena l'arcipretal chiefa di S. Giorgio, entro angulti confini forge il calin del Professor Bathan Carminati, ma il Soave architetto domò la difficoltà del luogo col ben parrir la cala ed idearla. Siegne la villa dei Barbo Marchefi di Sorefina . indi con amplo luflo il fuburbano d' Eleunora Marcheia Villani nata Doria Storza. La culta dama, che gentile signorismente dimoravi, prese da fuoi viaggi il gusto di ammobigliarlo con eleganza; magnifica a flucchi luttri piena d'aria e di sole è l'oval fala di mezzo. Parte del giardino locoffi fovra quadrate muraglie, che vedevansi fort'acqua a lago chero, e fervivan forfe alla ifoletta telvofa, che Paolo Giovio (1) avea al fianco destro del Museo. Di tal amenisfimo e celebre suburbano ragionan anco gli este-

trover d'apprefo? = E così fu , divennero eff pochi anni depo poffeffori del Gia din del Borfieri . In alrea de lue legrera al Conte Coftanzo d'Adda fe ne legge la desertaione . V' eran dentro pitrure del vecchio Luino, di Califto Lodigiano, di Carlo Cremafco , di Giacomo Baffano , di Giacomo Tintoretto , di Giacomo Palma , di Camillo Boccaccino , di Domeniso ed Andrea Pellegrini , di Pier Francesco Moraszone , Non vi mancavano belle appole con fiori, ombtofe felve, indufiri fonti, armadi con libri eletti . Avea poi anche il Borfieri nelle cafe di città qualche raccolta di marmi aniichi , Ma Como può ripetere quel verfo del Petrarca : Hen Jera Rella fu fotto , ch' ie narqui = tutte fi difperfer più volte le cole belle radunare da qualche egregio fuo cirradino. Il Vescovo Archinti pria , poscia l'altro suo Vescovo Lazaro Carafino lo spegliarono di molte iscriztoni, che arricchiron Milano , e Cremona .

<sup>(1)</sup> Paolo Giovo in principio del volume 

Flegia Viroum literis Itiufrium 

nella descrivon del Museo ad
Ottavio Farnece fa cenno dell' Moletta 

mismo pariete succompega, jucunaaque emitentibus pomiferio
artionism.

ri, e il notano le geografiche catre; Marco Abte Gallio nipote di Tolomo Cardinale compratolo il diftrufie barbaramente nel 1616. Siglimondo Boldoni (1) deplora l'impretà del Callio, il qual pur facea di tutto, perchè il nome fi obbliatle del chiarifilmo (2) fondatore. Ma fe in quella occafione perirono pitture a frefeo piene d'anime, di cui anche fa mensione il Donj (2), fe fpezzaronfi marmi fevulti con belle fenenze d'ingegno piene, almen le tavole e le tele rapprefentanți i volti degli uomiui illufiri, e le medaglie, e le rarită Indiane ed Americane (4) traflero i Giovi nelle lor cate di città, ed ivi forfe col nome di Gallia un novel palagio magnifico, che da trent'anui circa fpetta a Don Pietro Foffani Milanele patricio. Degne fon da

<sup>(</sup>i) Latius Siglimondi Boldoni 

Nege e go guenguan e get am brisharm puterin , qui , fillis terafens i prepatem novaum adium molem afrexerit, atque inde diflustrat frame pietste mera. O iacentem tos e restitorum perum congeniem coliticatas imagines contempletur, lacrymas tam infigni suina manantes tercer pogli.

<sup>(</sup>a) Fra le inedite lettere del Bonfieri ve ne hanno al Geografo Magini, ed allo nedino Abrie Marco Gallio, e da quelle feoprefà il furore, che avea quell' Abate di ennellar la memori ai Paolo e de' Gigori, cun pat doventi la forre della di lai famiglia. Così operò pare pet Balbano, e a forata d'oro fece; che qualche tedefico defile il nome d'Alvior alla celebre Ifola Comacna, Nella pubblica biblioteca Comenfe de' Dortor Collegiai avvi un Codece della Stora Iarria di Benedetro Giovo, e in più luoch nel matgine del libro, in sui de' templa it attrate de d'chiofit vien matinenaro il Gallio, e in un pafio quali a celtro di delitro fi aggiunge = qui ettim Jevisumo Julgenny puditure cerviti.

<sup>(3)</sup> Nella lettera al Domenichi del 1543 ai 17 luglio, e nell' altra al Conte Agostino Landa del 20 del detto mese ed anno.

<sup>(4)</sup> Yegafi l'Irinerario dello Scoto, e il Salmon, e più altti. Fra questi il Conte Giambattifta Giovio nell'elogio di Monsignor Taolo Giovio in tutta quella patre del teflo, che corrisponde alle note dall'ottantefinaquinta alla centefinassena.

vedersi le pirture dell' ampia sala, e qualche fregio del' cavaljer Ifidoro. Cio è quanto laiciovvi d'antico il novello signore, diffruste esto il restante. Il Museo, e poi la Gallia si editicarono fugli annofi vestigi dalla villa di Canicio Rufo, il qual v'apitava a giorni di Trajano. la cui guerra in Dacia seppe degnamente cantare in greci eroici, e fon note le pittole a lui del giovane Plinio. A due patfi dalla Gallia il iunnominato postessor moderno di quella alzò in quetti anni ultimi una videnie abitazione distruttivi alcuni metchini abituri. Contiguo a quetta è l'alloggio del Cavaliere Aurelio Rezzonico non dell' antica patria immemore, e il di lui orto fi specchia nel lago. Più ampie e con giardini a tergo ed in faccia al prospetto del Lario stanno le case del Conte Resta, che fullo spazio eressele appartenente a Padri Minimi, e pria alla badia di Vico. Indietro giace quel vaghiffino ritiro appartenente al Conte Giovanni Salazar per retaggio della Comenfe di lui moglie Marianna della Porta . Ivi nè vatto vi manca il pafleggio, nè copia d'acque, nè l'ombra d'annosi tigli, ne la solitudine della prossima e facil montagna. Ma chiamane a se l'Olmo, ove il Marchele Innocenzo Odescalchi v'adopera ben ampie fortune, ed una mole fi estolle, che ssidi i secoli. Il marmo l'oro e gli flucchi luftri vi fon profusi. Questo palagio chinde lungo il lago il fobborgo di Vico; avvi però di là ttrada atta alle carrozze, che guida Tomato d' Adda, cui nel 1578 dal Configlio Decutionale venne concello l'irrevocabil diritto di

Grumelle fino a Grumello. Fu quella villa edificata da raccogliere fulla costa di Monte Olimpino (1)

<sup>(1)</sup> Vezgafi il Volume delle Ordinazioni Decurionali fcorrente dal 1577 al 1581 . Ivi forto ti 5. d'Agofte del 1578

le acque, onde alimentar la fontana . L'ebbe poscia a delizia il (1) Vescovo di Modena Sisto Vicedomini, possedettela indi il Cavalier Porta. da ultimo i fratelli Carlo e Benedetto Odeicalchi, il qual secondo fu Papa col nome di Inrocenzo XI. Ora appartiene al cavaliere Conte Giambattista Giovio, cui piacque di lodarne in una sua pistola al Conte Roberti (2) il prospetto amenifimo, ed in vero angol non v'ha di monte, non fen di lago che sfugga al guardo iusingato e pago. Di là a pochi passi s'interna nel curvo lido il caserino della zuccotta erettovi dai Volpi a folingo diporto. Per l'economia delle celle auguste postiam disgradarne quasi il lavor geometrico d'un alveare. Ma giù per la valletta, che stagli a tergo, scende poi non molto dopo il meriggio un frettoloso ponentello, che increipa le onde, e fideicomifo (3) ne' meli della fate non manca mai.

Siegue il Ceretajo, il quale a giorni di Girolamo Borfieri era ancor colle alpettre, ed allor fi ridutte a vigne ed a ferrilità d'ortimi franti, fra quali hanno vanto i fichi. Poco oltre incontrati Tavernola, che in quetti ultimi anni fiori per l'eleganza degli olpiti suoi, appigionata,

legged la concessione pethè quelle acque = Villa Gramelli mognifice adificata ad hilaritotem jere publicam maximam fint allature hilaritatem.

<sup>(1)</sup> Bottieri , Deferizione manoferirta del Tetritotio Comafeo ± Ballatini Croniche pag. 316 ± Rufea Luigi ne' fuoi Madr gali ful Latio = Lettere di Francesco Vicedomini in Como pel Turato 1421. Sul fin del volume .

<sup>(2)</sup> Lettera del Conte Abare Giambattifia Roberti al Cav. Conte Giambattifia Giovio e Rifgotta del medefimo fopta Giacomo Da Ponte Pirrore detto il Baffan Vecchio Lugano 1777 alla pag. 58 e feguenti.

<sup>(3)</sup> Una questa è delle espressioni care e ghiorte adope, rare dal Conte Magaious nella lettera, in un descrisse con istile si belle la sua villa di Lonchio.

com' ella fu , all' Intendente Generale delle Finanze Baron di Lorringer. Da una colonetta ivi spuntante a fior d'acqua si determina da quel lato il confine della percagion rifervita al poffessor di Grumello. E' sul rappeto, che il calle angusto dall' Olmo a Tavernola s'abbia da formare in agevole strada larga per braccia dieci. L'amenità allora di tutta quella piaggia crescerà a dismisura, e forse alle falde dell' Olimpino cresceranno più ville, che si specchia nel Lario . Nè l'opera vien configliara foltanto dall' amenità, perciocchè su quella via, non senza esempio di sventure, si traggono le farine alla città fulle schiene de' muli, le quali allora verrebbonvi sulle carra, come pure i fieni, che si falcian moltifimi nel piano della Bregia, e debbon era con lungo giro guidarsi interno al giogo dell' Olimpino per guadagnare con fatica retrograda l'altra itrada, che a Como mette ed agli Svizzeri .

Ma da Tavernola per ire a Cernobio la via Tayernola

e Bregia Regina difcoftafi affai dai lidi del Lario, e per vigueti e campi e praterie inoltrasi in quella grande piaggiata, che forle ne' fecoli scorsi formoth tutta colle inondazioni del fiumicello Bregia, il qual non di rado poi romoreggia firabocchevol torrente; e va crescendo ognora il lido con fassi e ghiaje al suo sbocco . Alle di lui foci nell' autunno si prendono nobili trote, le quali amano di guizzare a ritrofo fu fassi per deporvi le nova. Una gran parie delle perenni acque della Bregia è divertita all' uso de' mulini. Giace al di là di quelle dentro un seno lunato Cernobio, cui forse venne il nome del vo-

Cernobio cabol latino Canopium. Eravi infatti un tempo un munistero di Cluniacesi, e poi vi succedette un convento di religiote, che da Giuteppe II. insieme con tante altre venner soppresse. Ma quella terra già prima di Pretore ornata e de'

funi particolari Ratuti fu diffrutta e faccheggiara da Vincenzo Vegio speditovi da Filippo Viscon. ti duca di Milano, perciocchè i di lei abitanti aveano liberati a forza in Bellagio i debitori della camera tiscale. Ora ella è il foggiorno di pi'oti celebri e di esperti pescatori, nè scarfeggia d'ameni casini, fra quali vuol ricordarsi quello del Marchese Tiberio Crivelli, dei Sala, del fu chiaro e pio poeta Canonico Rezzano, e dei Clerici notaj e conti palatini. Pretendono alcuni che l'acqua della Colletta spicciante nel prossimo colle fia molto falubre, ma finora v'è controversia sulla di lei analisi. Dietro a Cernobio forge con altifima vetta il Bisbino, fulla cui cima fla un tempio a Maria Vergine, che dal popol divoto frequentafi . E' incredibile l'orizzonie, che da quel cucuzzol discopresi, e qualora gli si aggirin d'intorno le nebbie, se ne trae prefagio in Como di pioggia imminente, onde avvi il proverbio

Vanne a prendere il mantello, Che il Bisbino ha il suo capello. Bisbine

Sulle falde di quelta montagna ampia fi veggon le terre di Piazza, e Rovenua patria del celeste pittore Angiol Michele Colonna. Vi fi raccoglie frumento di grani si belli e groffi, che volontier cuocefi in minettra alla foggia del farre e dell'orzo.

Gattove

All'eicit primo da Cernobio s' incontra il torrente Garré, preilo cui intorno al 1368 il Cardinal Tolomeo Gallio cominciò il nobil palagio, che appellafi Garrovo, e ipetta ora al Marchete Caiderara. Volonieri v'approderà il viaggiatore, sò ommetterà di fcortere il viale, che fale ini monte, ed ha quinci e quindi due rivoli, che per centinaja di conche fluifecno fearpellare nel granito.

1110

Profilmo gli sta Pizzo villa dei Conti Mugiasca, i cui maggiori forzarono il dorio del monte a prettar loro ameni giardini di sol pieni e d'agrumi, poi curvandosi in circolo le rupi e la via Regina si tcopre Moltrasio, ove il Conte Andrea Pattalacoua coftruile non ha guari abitazion vasta, e giardini a gran piani scendenti

al lago più magnifici ancora. Ivi presso il Ba-ron Durini conservati un Museo d'uccelli vivi. fingolarillima cota, e vi s'ode lo stridor minaccioto dell' aquila, e il pianto armonico dell'ulignuolo.

Nel petrofo fianco del monte si cavan ivi le tegole pei tetti, e le caverne praticatevi, e l'esperienza maestra ne fecer'edificare celle parecchie per conservare il vino eccellenti, onde fenza le cure, che usavan tante i Romani, postiam bervi annofi liquori, e sfidarli quali nel luffo di quelle cene, per cui spillavan botti, che ricevute aveauo le uve pigiate fotto Confol remoto.

Singolare è il contrasto di tanta frescura e del calor infieme, che la sferza cocente del fole eccira in que' fassi. Ma il fiumicello, che parte Molitatio con non mutolo gemito, e lava piombando a dritto e roveício grau massi, ipruzza l'accesa aria sì, che abbeveri i polmoni purisfima, e s'abbrividifca nel follione.

String Cas

Siegue Urio per cammin dritto, ove alla villa Salazar dianzi Porta avvi dal lago nobile accesso per una icaléa a due branche, nè lungi mottrati Carate, nel qual paele mantienli quali per retaggio l'arte del cottrurre le barche, poscia in molte villette spario vedesi Laglio per uliveti offervabile. V'ha, chi opina, che gli venisse il nome dalla romana gente de' Lallii . altri poi gliel deduce dal Dio Ajo, che i politeitli veneraton (1) ful Tebbro . A tutte quefte

<sup>(1)</sup> Nume affai poco noto , a cui Roma attribuì la fut falvezza, porche favoleggioffi, che patlaffe fra il filenzio della notte, ed annunziaffe ai Magiftrati l'avvicinarfi de' Galli . Veggafi Tullio de Divinatione .

terre sta in faccia dall' altro lido Torno già luogo celebre e la fonte Pliniana.

Ma seguendo noi la punta di Torrigia, che un promontorio pierrofo spigne nel Lario, e riffringel d'affai, fiam per abbandonare quel lungo catino, che gode sempre del populoto proipetto d' una parte di Borgo Vico, ed entreremo in una scena di lago più deserta e severa. Maravigliomi infieme con Sigismondo Boldoni, come abbia Paolo Giovio amata tauto Torrigia da icriver poi, che dovellero ivi fabbricare coll'antica eleganza i favoriti della fottuna.

Ripiegando presso al promonorio la prora coffeggiam le montagne a manca, tutte poste a caffagneti, fra quali fcorre qualche ruicello, che diriano i poeti, d'argento, e diria Magalotti, che ivi in molte ore del giorno potremo farla da antipode, mentre altri pure fi tapina fotto a raggi del fole, o calafatati dentro un appartamento. Dopo non breve remeggio giungeli a Brienno, ove le cafuccie degli abitanti ion Brienne poste quati a ridosso l'una dell' altra, e presentan da lungi co' terti l'immagine quafi d'una icala. Le folazzevoli rime del padre Giuseppe Statupa, in cui si raccolter que motti, onde fra for fi proverbiano i nocchieri delle varie terre, nar-

rano, che a Brienneti fi lanci il titol d'allocchi, ma già nol fon punto, e forse a vecchi tempi era la lor patria ancor più distinta. Ce ne posson far fede le due lapide (1), colle quali

(t) Eccole . = Matronis P. Cafius . Archigenes . V. S. L. M. = Jovi O. M. P. Cafius Archigenes V. S. L. M. Furon quefte due memorie, tra quelle raccoire dal Vescove di Como Lazaro Carafino , e che poi da fuoi eredi vennero trasportate a Cremona Ivi tuttora esittono con morte altre noftre, come può leorgersi dal volume dei Chiaro D. Isidoro Bianchi intitolato i Marmi Crenoice, a cui potrebbe aggiungerfi anche e Comafehi . Quat follero le mattone è contre-

Publio Cesio Archigene sciolse i suoi voti alle Marrone ed a Giove. Queste si scopersero a

giorni di Girolamo Borsieri.

Atgegno Il cognonie d' Archigene (1) suona qualche cofa di fimile alla profima terra d'Argegno, e forse Lucio Cesio l'ebbe per suolo natale. V'ha, chi lo creda popolato nu giorno da que' Greci, che i vincitori Romani traslocaron fra noi (2); e potrebbe a tal fofnetto giovar anco l'appellazion Grecanica di Ficra, che tuttor rimane a quella terra, che in vetra sta dell' ardua montagna forgente al fianco d'Arcennio, alla qual se con aspra fatica di talire ci venga talento, v'ammiremo grani di mirabil candore e grofsezza, non che rape rivali di quelle di Norcia, Là su quel vertice stanno vestigi d'antica rocca, come pure d'un altra ad Argegno, il qual posto quasi in un golfo del Lario vien in due partito dal fiumicello, che ivi scarica la valle

vatie In- d'Intelvi sì celebre per l'industria de snoi abitelvi tanti. Traversandola per lo lungo sboccasi con viaggio di miglia circa sette al lago di Lugano, Incontransi per lo viaggio caravane di muli varichi per lo più di carbone, che sfogasi ad Argegno per imbarcarlo. E' singolare, che non vi siano marmi nella valle Intelivi, e però gli

> verha lunga. Se fostero quelle i Geni delle donne, come ancor le viunoni, od altro, si disputa dagli eruditi, ma come anche il dorissimo Marchese Massei ttovo tenebrose un tal panto, noi non pretendetem di schiatrilo.

<sup>(1)</sup> E noto, che i Romani avean prenome, nome, ce cognome, ci a quell'ordina appunto, che noi pronunziam le parole Marco Julia Cicerone, ovveto Crio Plinio Secondo, Cunndi feorgofi la debolezza di quelli, che per totei Plinio il Narrazinità, il ornio paramenne della fanuglia Secondo, peredo il decondo ano eta none di genti, ma segonme di

<sup>(2)</sup> Si fa per altro, che poco i Gteci teftaron fra noi, pure il P Stantpa nella fua Accademia de Nacchieri mano-fetitta accenna l'opinione.

abitanti di quelle piaggie si dierono alle opere di gesto lustrato, nelle quali sono abilistimi.

Seguendo noi il viaggio nostro lungo la riviera incontreremo Cologno picciola terra e il fiumicello Camogia, il quale rigonfio bagna talora di fua fpruzzaglia l'arco del ponte. Vuol. Cologno e si, che quest'acqua per le viscere del monte fgorghi figlia del lago di Lugano. Ma presso a quella una chiara e freica fonte zampilla e cade spumosa detta Oliveria dalle piante, che d' ogni intorno l' inonibrano, e tutta quella coiliera rendon di iquifito olio feconda.

Ma gia voghiam nello stretto seno fra la famofa Ifola Comacina, e il lido, in cui avvi Sala populofa di pescatori, che molta preda Sala fauno in quel golfo pescosistimo, detto nelle sue lettere dal giovin Plinio il canal gemmeo .

Non farò quì cenno alcuno dell' Isoletta, poiche abbastanza se ne favelle altrove in queito (1) Commentario . Ma ben tacer non devefi . che col nome d'Ifola avvi ful lido una terra, a Ifola cui non manca un'arcipretal collegiata antichiffima, presso la quale conservansi assai vetuste pergamene. Sparfi quà e là ful monte vi fono gruppi di cafe, a cui non manca l'appellazion propria, e dipendono da quell'Arciprete. Fra queste ricordo Offucio, ove avvi l'iterizion, che loggiungo, poiche ignoro, che sia stata giammai pubblicata (2)

(1) Nel C. IV. inteto , e poi C. VI. p. 71., ed altrove. nel C. VIII., ed a pag. 147.

<sup>(2)</sup> Fummi comunicata dal dotto padre Abate Cafati. a cui dobbiamo l'edizione delle larine lettere del Cicerejo . offia Ciceri Nella lapida dopo la parola confecravit , avvi fcolpito un cuore, come appunto coftumavano i Gentili nelle are, che dedicavano agli 14dj. Questi cunti negli epitasi indican talora la fin del vocabolo, ma talet anche l'interlecano , Ecco anche qu' Geni e Matrone .

MATRONIS, ET. GENIIS,
AVSVCIATIVM, CONSECRAVIT.
ARVIVS. NIGRI, F. NOMINE,
SVO. ET., C., SEMPRONII, NIGRI, ET.
BANIONIS, CVCALONIS, FILIAE,
PARENTIVM, SVORYM,

Nella terra non lungi dalla Chiefa Collegiara i Giovi, che l'origine traggono dall' Ifola (1) Comacina, v' hanno memoria delle ricchezze de' lor maggiori l'ospedale e la chiesa di S. Maria Maddalena, a cui con liberal pietà contribuirono terrent smembrati dalle loro possessioni per nodrire i poveri e i viandanti, e resta fino al di d'oggi ın quella famiglia per più di ottocento anni l'autorità e la preregativa incorrotta di mettervi (2) un ministro. Portano quindi i Giovi per insegna in testimonio dell' origin loro il castello posto in mezzo dell' Ifola . A questo s'aggiunse l'aquila da Federico Barbaroffa, e s' inquartarono poi le arme dei Medici per dono di Lion X. e le colonne d' Ercole per diploma di Carlo V. Cejare fi forrapofero.

<sup>(1)</sup> Parole tratte dall' opera del Porcaschi impressa nel 1541 in Venessa da Gabriel Giolito de Ferrasi, ed intiobata la Nobilità di Lomo, Libra fecondo pagna ton Veggada pure Parole Giorno Deferiptio Lariti, Corrisponde a quanto si ascena que colle parole de l'Oraccchi cò, che ggiá frocco di ca nota 'a, pag. 21., ed alla nota 4, pag. 147. di quello Commentation.

<sup>(3)</sup> Il Giufpadroano è però laicale, e ne fa infarti minitu d'anni a nel 1370 il Conte Francese Giovio, nel 1370 oriambattida, nel 1662 Giulio padre, avo, e bifavolo coi Car, Contre Giambattida, Quindi puo anche rilevarià I incrudito errare del monaco Roberte Rufica, il qual creditte, che accon X, facello demo-dell' Olegale di S. Maria Maria Caron X, facello demo-dell' Olegale di S. Maria Maria Caron X, facello Giovo della l'elogia d'eso Paolo Carono. Vedati l'elogia d'eso Paolo Carono. Vedati l'elogia d'eso Paolo Carono C

Ma ful confin della terra forge poi Balbiano, già fobborgo dell' Itola, e delizia ora del Cardinal Angel Maria Durini, Ivi ful principio del fecolo fedicefimo duravan tuttora magnifiche reliquie (1) della villa de' Giovi . Queste nel 1106 Balbiano vendette Ottavio Giovio a Tolomeo Gallio Conte delle Tre Pievi, poi Duca d'Alviro, quindi ipinto e dalla bellezza del luogo e dal verusto diritto ricomperò quella villa nel 1778 il Cav. Conte Giambattista Giovio, il quale dovettela poi cedere nel 1787 già riftorata alle lunghe brame del Cardinale, che coll' ampliazion de' giardini', e col protondo vial carrozzabile di se la rese degnissima. Vi s'inoltri il viaggiatore, e verragli incontro l'amenità, in fin poi d'esso l'orror fagro della valle e lo fpruzzo quafi della Perlana faluterallo. Talor però quelle acque rigontiansi a torrente infestissimo, e radendo Balbiano si scaricano nel lago.

Vedesi in alto il venerabile santuario di M. V. del Soccorfo, ed a chi falga il monte aspro, danno sollievo alcune capelle, che i miiteri raccolgono della Incarnazion falutifera rappretentati con belle figure plastiche colorite. Dolcidimo e maettoto fcende giù nel piano il suono di quelle armoniote campane, per cui volontieri Monfiguor Giovanni della Cafa avria fatto un epigramma in laude, ei, che pur detto que' latin versi ti acerbi contro lo squillar rim-

bombante de' bronzi fagri . Se il ponte fi patti, che al fianco di Balbiano sta sulla Perlana, tosto si è a Campo, ove pochi anni fono un convento v'era di monache ridotto ora quafi a feconda villa dal Cardinal

<sup>(1)</sup> Pauli Jovii Deferiptio Latti Lacus : Kalbianum . quod Insulat juburbanum juit, ubi Masorum no frorum relignias; jundum feilicee, & ruingens magnificentim fingularis. must. poficemus;

Durini, che su tutte quelle spiagge prosuse danaro, e cultissimo vi raccolle con dignità il bearo ozio delle muse.

Da Campo per breve via giugnefi a Leano, ma noi costezgieremo il selvoso dorso di Lavedo, sulla cui punta altro cassino formossi il preclodato Cardinale di ridente prosperto, da cui domina a cavaliere si ulue catini del Lario, e tutta vagneggia la Tremezzina. Questa punta di monte, che sipingesi nel lago, quella si è, che il Boldoni vago di pellegrini vocaboli denomimino il dorso d'Abido alludendo a quell'assirio si terri di Museo. Noi varcandola dirizzetem la prora lungo la riva manca spaziando col guardo satollo si più ampio pelago, e giungetemo in tranquillissimo feno, dove i Caroe hameno li ranquillissimo feno, dove i Caroe hameno.

Lenno

no una villa . Tofto li presso sta Lenno per qualche reliquia del Gentilesimo tuttor venerabile. L'antiquario recheratti quindi alla Chiefa Arcipretale . e troveravvi un picciol fotterraneo tempio fostenuto da celonne di cipollino, e vedravvi un'ara e qualche altre pezzo di marmo candido. Hannovi anche de' condotti di terra cotta in foggia quadrangolare, ne saprebbesi, qual ne potesse effer l'ulo. Ben per lo contrario fi fa, che alla tlagione degli oracoli de' Gentili fi praticavano i templi o dentro caverne dalla natura fabbricate, o in luoghi, dove l'arte avesse procurati dei sotterranei. Tali antri eran conciliatori d'orror fagro, e col pretetto delle esalazioni divine giovavane alle furberie de' ministri degli idoli, onde poi que' facerdoti ne foravan talora le Harue, e col mezzo di tubi arcani facevan gorgogliar da lor numi le voci misteriose . Vive medico condotto in Lenno il giovane ingegnoso Luigi Mochetti nato in Como, il qual avvolge ben degnamente al suo crine il lauro

d'Apollo e quel d'Esculapio, ed ora compie una dotta sua peregrinazione in Lamagna per vissarvi que dotti e conoscerli ancora di votto tanto più, che può favellare il lor linguaggio non men che l'inglese. Siegua egli ad onorar la sua patria l

Vuolfi, che fu queflo lido depresso ed age Aquafredvole il gicvia Plinio avesse la villa sia; detta di
Comedia, perciocche gli autori diquelle in sulla
scena escivano. (1) con botzacchini del courro
tragico piò umili. Scorgesi sulla monazgona,
che s'alza a tergo di Lenno l'Acquafredda, già
monastero di Ciliercensi, e pria de' Cluniaccii,
che vi si annidatono intorno al riago; solianto
pochi anni sono ne partiriono il Cisterciensi,
quando loro su data a Certosa di Pavia. Ivi
dimorava il donto Padre Don Pompeo Calati, i
cui occhi non lasficavano interna pergamena aleuna di chiotto, o d'archivio, e d'esse a era

<sup>(1)</sup> Boldoni nel Latio dubita, che la Comedia foffe a Lietna , ma foggiunge nift Pault Jovil doctiffmi virl gliter fentientis auclorites deterreret . . . fummi viri aucloritatem eruditionem dodrinam arque illam cum optimis quibufque priscorum conferendam eloquentiam reveriti ultro manus dapius arque illius coeleffis hominis fententia etquieftimus . Vedi Plinio lettera VII. del libro IX. Du ella quanto non ritavali a favore della fontenza de Papio Giovio : batta offeryerve la pracevole concavità di quel fene , di cui l'autore ragiona . Aggiungati inoltre, che Lenno non era punto porero d'anticaglie, e Infatti Boldoni ificilo ferille nel fue Lario - Purat agine tio igitur tiline fant , non que nune eft , jed quam geniti quique Architectorum fuife consectausur, antequam imperitorum manibus tangeretur, illa erat, que Pitruvio dictiur Peripte-ros, & a fronte & etergo & a lateribus chafta porticibus. Jed radis & ignara pofferitas apertio ad lasera sempti partetil bus obfruelifque pilaram inservallis lateriques, jacis ; qua print exterint fix erant portions, ignunterafque ex marmore tabulas , quibus ferulchi prum epigrammata, prosaise antiquitatis erant infeulpta per fummam vecordiam vet einfte voll com-Mutatir litteris in propria epithaphia convertit

maniere. "Quiedi piequali alquanto i colli pieni di vigne, e d'diveti, e quelli fono le fatde, e gli soccoli quali dell'eccelle cupi, in cui vedei uno ampiulmo iltaro di pietra orizontale, che ne; favella di rivoluzion, graadi. In allo gli Bolzanico, ove il Conte Andrea Pattalacqua Lucini ha cata venutagli col pinguilimo materpo retaggio Brentan Monicelli.

Tremerzi- 1 L

l Lingo la fpiaggia del lago corre amenificama la tirada Regina, e unta quella parte, che col generale; vectabolo appellati Tremezzina, prefenta l'afpetto d'una città continua, ranto vi ion vagamente fparfe le cate e i palazzi. N'un lungo gode-di iol più amico-ne' verni ful Lario, e la, flagion, ivi itra fede ai botchi d'agrumi, ne ofano le noturne o matutine acte mordervi cedri 1 figuori Mainoui, il Duca Serbelloni alla Quiete, gli eruditi fratelhi Conte Andrea, a-Prepoito de Carli, e i Brentant di cut-molta: in que' contorni fu, la progenie, altrove anche trapiantata, v' hanno alloggi e giardini ridenti.

Notifimo è l'albergo della Cadenabbia; che altri Brentani di freico ereffero con felice evento e pel lucro loro, e per la comodità de paffaggeri. Ivi più volte ii riduffero nel verno a paffavi qualche fettimana i RR. Arciduchi venendovi di Mitano, ed è di moda, che qualche luglefe vi patili le intere mefare. Comes qual a metà del Lario v'appredano i nocchieti, e vi, riprendono lena. Qinali tienfi, che il nome venite da Ca di naulo. Porcacchi e Giovio los

dano il vino, che gli offieri di quelle conrrade apprefiavano ai vogatori. Prima di giungervi vedefi la villa Clerici posta in alto con giardini a piani vari e scalce, che vi conducono. Il nobil foggiorno spetta ora alla Contella Claudia Biglia figlia ed erede del Marchese Generale, che in quel luogo efercitò lo splendore e la magnificenza cinto d'ospiti numerosi a banchetti Lucullei.

Siegue un lido fabbiofo, su cui il lago va le arene accumulando per anni, e poi talora in un folo quasi tutte le inghiotte. Sta sovra effo la majolica, cafa, cui venue (1) il nome dall' effervi flara tempo fa l'arte de' piatti efercitata dagli esperii vasai. Nel curvarsi del seno scopronfi anche meglio i poggi di Griante, paete celebre per commendati vini, che, foavi al gufto, fi giudican pure giovevoli allo stomaco.

Indi fotto alla rupe, che appellafi il fasso di S. Martino, vedesi una novella opera, che atficura il varco ai passaggeri, perciochè pochi anni fono ivi nell' aumentarfi del lago era di meftieri, che i viandanti prendellero qualche barca per tragittare un piccolo spazio, dove l'acque giungevano a coprire in qualche mete la strada regina. Vi si provvide con an pio ammaffo di pietroni, i quai però di sovente vi si sconnettono dal Hagelfare de' flutti adirati.

Ma già pieghiamo alla cottiera, che mette Menagio a Menagio. Quello borgo venne, non ha guari ornato di Pretor regio, ne più citente i danni, che gli recarono le guerre nel tecolo XVI., anzi i di lui abitanti godono fin l'agio di non pagare la taffa personale, perciochè a tal peto

<sup>- (1)</sup> La Majolica fi vuol detta da Francefi Fayance , perche l'arte s' inventaffe a Faenza. Ota la terra inglefe da pippe detra terraglia diede le fracco molto alla Majolica .

del Cenfo foddisfanno abbondevolmente colle rendite della Comunità. A manca del Borgo mette foce nel lago la Sanagra (1) fiumicello, cui si vollero attribuire molte guarigioni massime per mal di gambe, ma gli offervatori trovaron quelle acque freddiffime e lievi fenza miflura alcuna di minerale. Giova però quel figmicello al commercio non poco, perciocchè renendofi in collo quelle acque con argini fi ttrascinano poi alla tpiaggia le gran piante, che recidons fulle montagne. Non efiste più in quel borgo il chioftro de' Canonici Regolari, ma tuttor v'efifte la gran lapida al nome fagra di Lucio Flavio Minicio Eforato Flamine di Tito e carico pure d'altri titoli militari e pontifici . Questo fasso vi si fece recare dall' erudito impressore librajo Minicio Calvo nel secolo XVI. che trano avealo dalla spiaggia presso Rezzonico . Vedeli questa incastrara qual base nella chiesuccia di Santa Marta, presso, cui don Paolo Paravicini ereste un casino agiato, che serve a quel cavaliere di riposo nel suo vinggio da Como alla Valtellina. Ne manca a Menagio il loggiorno perpetuo di famiglie nobili, la Castelli, la Maguocavallo, e quella de Conti Bolza, un cui rampollo fiorifce in Saffonia, e venne rammemorato dal Re di Pruffia nella floria della guerra ferrenaria. Anche i Guaita. che foggiornan pel più a Codogna, banno a Menagio abitazion fignorile, piantata veramente fulle onde del lago, onde, se foffrono l'incomodo del fremito di quelle, godono poi tutta l'amenità d'un prospetto invidiabile. Non vuolsi pure ommettere il recente edifizio de' Campioni, i quali arricchitcono colle miniere e le opere del ferro.

<sup>(1)</sup> Cassi fanat agrot.

e Cavar.

Apresi da Menagio l'ingresso della valle, che mette a Porlezza, ed a Cavargnoni. Hannovi ful paffaggio più terre Croce, Cardano, Codogna chiara per l'origine e ville di più famiglie dei Guaita, da lato poi Grona, Bene, Naccio. A mezzo incontrasi un laghetto pescofo, a cui di recente si aperse più retto ed anipio sfogo in quel di Lugano preiso Porlezza. e s'acquiftarono campi all' agricoltura collo scemarlo e il distruggerfi della palude. Più iu là scorre il Cuccio, che piomba da Val Cavargna. Ma degli abitatori d'essa tante surono e si paurofe le descrizioni, che faria colpa risparmiarne un motto . Boldoni (1) li dipinse come il più sanguinario popolo; ma i Cavargnoni son dolci cogli ofpiti, e folo hanno alquanto dell' indole Corfa per la vendetta. Poveri e in cima e in fondo delle lor alpi natie procurano di non soggiacere ai difini sul tabacco e sul sale prefieli. Castagne e latte sono il lor vitto, e nelle feste del Natale si formano un pan duro, che for ferve per mefi, e appendefi alle foffitte . quali come que' luftri, che il luffo appicca alle volte delle tale dorate, ed aggiornan con ardenti cere le notti. Può dunque de' Cavargnoni estinguersi alquanto la voce mala. Il soggiorno fralle rupi alimenta coltumi rozzi, ma innocenti, vi fi conserva l'ospitalità de' secoli Omerici, l'aer puro fottile sereno, in cui vivono que' monta-

nari, fovralta non di rado al tuono ed alla folgore, come fuol dirfi, che l'animo del fa-

<sup>(1)</sup> Corpora procesa... adde 6 faviorem quim Miscanis feits radiem... pare 6 in formalist durities andmi, e forganing le le impecfe da pirats da color fatte a fuoi di , e tepesfe foltamo da kecule Stondardo. Il Giovo pure festife per escription e constante de consta

piente s'aggiri fovra l'atmosfera delle (1) paffioni, e fol forte può rinvenirsi o serbersi un tal savio fralle vette solinghe e le selve.

Da quette salli nuovamente il peniter rivolgendo a Menagio' feconderemo il curvo lido, che guida a Nobiallo terra nota per le cave dei gelli e per la divozion de' popoli verso un tempio di Maria Vergine. Fin la quasi piana ed amena corre la via Regina intertotta poi dagli aspri scogli di Sasso Raucio. Convien ivi stalir sirpra con rapida asceta e per quelle balze scotcese ne vecchi tempi tagliossi la via maestra, che guida a Grigioni. Ottinamente scrisse Paolo Giovio, che uom di cervello non passentavi a cavallo almeno per qualche tito d'acco, poichè la caduta stritolerebbe le osta d'un infelice innanzi, che le ingolasse il profondissimo lago.

Le spalle de' monti vedonsi quà e là soracchiate da que giornalieri, che v'ellraggono
l'ocra di serro iatolla, come accennammo nel
capo delle miniere. Indi Gaeta gioisce d'un
gosso leggiadro, e le di lei salde ton così bene
al tule esposte, che tre secoli fa i coltivator
d'esse vi trapiantarono le malvagie di Candia,
che vi provarono ottimamente. Anche al principio dello scorso il Borseri lodava quelle uve
moscatelle, e dovrebbono aspirar di bel nuovo
quelle geni alla gloria degli antichi vigneti.
Antico sembra pure il nome del luogo, e tienti, che gli venite dalla somiglianza coi lido
della Romana Gaeta, mentre in lingua laconica
tuona tale appellazione ildo incurvato.

Gli scogli di Sasso Rancio finiscono poi fi-

<sup>(1)</sup> Jean Jacques Rousseau; Nouvelle Hélayse, P. 1, Lettre XXIII, parla de monti del Vaiese e serve mage trop vaine de l'ame du tage, dont l'exemple n'exista inmasse on a'existe, qu'aux mêmes lieux, d'on l'on a tiré l'ombiene,

nalmente. dove spumeggia il ruscello dell' Acqua Seria, che giù scende, incognito quali, per valle folitaria, ove le care ombre fanno trovar giovane l'alba nel meriggio d'Agotto. In alto della valle sta Breja. Ma ful lido avvi chiostro con chiesa di Domenicanni, i quai però ora non y'abitano, Siegue indi Rezzonico terra, che diede il nome ad illustre famiglia, un cui rame pollo trapiantatofi a Venezia produste quel Pontefice d'ammirabile mansuetudine Clemente XIII. ed altri fiorifcono a Milano e in Como. Vuolfi eziandio, che tal gente fosse una fola colla Torriana, che dominò molto in Lombardia e e traslocoffi anche nel Friuli. Preflo il fu ernditiffime Conte Anton Gioleffo Rezzonico confervavasi il Breve di Pio II., in cui favellasi del padronato fulla Chiesa Domenicana spettante a diletti figli i Nobili della Torre di Rezzonico. Varie appellazioni vernacole giusta i rempi ebbe questa famiglia e questa terra, e sì l'una che l' altra furon quindi anche Arzonico e Ronzonico. Cultiflime fono le falde delle montagne, che dietro le stanno, poi a cerra altezza i castagneti, indi verdeggiano i pascoli saporosi. A pochi passi da Rezzonico scorgesi locata sovra un promontorio la rocca vetusta, per cui ci si conferva una immagine viva delle antiche castella merlate .

erzonico

Le picciole terre di Pianello e di Cremia non ci arresteranno volonterosi troppo di favellare di Multo già prima domnio, e poi sul masse di finire del secolo XVI, feudo dei Malagrida or marchesaro dei Bossi. La rupe aspara conserva tuttora i vestigi di quella triplice fortificazione innalzatavi dal famoso Triulzi Giangiacome iguace belligero de Re franzessi Lodovico XII, e Francesco I, In quetta fortezza si mite poi entro nel 1522, ed accrebbela Giangiacomo Medici, ed. ignorati anche, se vi riuscissi per

fraude, o col favore di lettera del Duca Franceico II. Sforza. Egli la reie una rocca quali ineipugnabile, e di la portò il terrore su tutro il lago. Destreggiandosi egli ora con Carlo V. Cefare, ora col Re Francesco seppe mantenerviti contro gli sforzi del Duca, e de' fuoi alleari Grigioni e Svizzeri. Se miriamo al valor di coflui militare, non pud negargliti l'ammirazione, ma se te rapine e le stragi, e i danni cagionati si considerino, viene orror di que' tempi. Oltre i nostri storici parlarono di quelle impreie Galeazzo Capella, Marco Antonio Missaglia, ed il Fiammingo Enrico Puteano discepolo illustre e successore di Giusto Lipsio. Il Medici (1) rappretento nel XVI. fecolo que' condottieri d'arme del XV., e ne torna al pensiero il Barbiano e il Braccio. Ma finalmente poi venne a parti collo Sforza nel 1532, ed ebbe dal Duca il marchesato di Marignano e trentacinque mila recchini. Oftaggio del trattato fu Giannangel di lui fratello, poi Papa Pio IV. Si diffrusse allora la rocca, di cui pochi rimangon vestigi. Ma se l'occhio spingasi alquanto alto fulla rupe, vi fi fcopre una fosta ampia e profonda tagliata nel ceppo vivo, dalla quale anche fola può arguira, qual forza potetse avere e qual difesa il Medici, cui sebbene da talun fi neghi fino, che sapesse scrivere il proprio (2) nome, pure non può negatii,

<sup>(1)</sup> Que' condoctieri mantenevano foldati , il cui fangue e i fervigi vendevano poscia ai Principi, i quali non accoflumavano allora d'avet sempre armate al lor foldo .

<sup>(2)</sup> Avvi per altro preffe il Conte G. B. Giovin una letteta del Marchele di Marignano, la cui fortofctizione in mal carattere è di lui, e dice lo Jacobo de Medisi . In effa ragguaglia Monfignor Giulto Giovio ai 29 Agofto 1554 dal Campo fopra Monterigioni della vittotia avata contre il Marefciallo di Francia Stroszi e contro Senell .

che non abbondaffe d'accorgimento di mezzi e di valore, e ne diè pruove fralle trappe di Carlo V., e poi comandando per Colino Duca di Firenze domò malgrado gli ajuti di Arrigo II. la repubblica di Siena . Mentre però coll' aspre piraterie sue il Medici travagliava i Comaschi molto si valse dell' opera intrepida di Luigi Borfieri, a cui fu fratello Giambattiffa l'avolo dell' erudiriffimo noftro cittadino Girelamo.

Presto Musso corre il Carlazzo torrente quali ignoto, ma che due anni fa gonfiotli si ttranamente da menarne il guafto grande. Or l'alveo incanaloffi di bel muovo, e gli fi fovrimpofe un ponte di pietra, e il ciel voglia, che non lo idegui, (1) quanto l' Armeno Arasse. Veggonsi nel dorfo del monte le apriche cave, da cui li traffero i marmi bianchi pel maggior tempio

di Como .

Sfuggon poscia a foggia quali di mezzo cerchio le montagne dal lido, e nella vallata s' incontrano le terre di Garzeno e Stazzona. Avvi di là firada, che ognor per gioghi e per

valli shocca a Bellipzona .

Dongo poi giace fulla concava e tranquilla Dongo spiaggia borgo illustre per le miniere di ferro non che pe' molti campi e vicinanze fue non che per le oneste famiglie, che l'abitano come Musio, e Gravedona.

Ampia e ridente pianura separa Dongo da Gravedona, e per le più rigogliose praterie hannovi vionoli, che invitano al patleggio . Una rapida fiumana, che muove dalle rupi lon. Gravedona tane, divide l'un paese dall'altro, e si penia ora di fostituire a quel di legno un ponte di folide pierre . Gravedona è castello illustre . è

<sup>(1)</sup> Allufione al verfo 728 del libro VIII, deil' Encide Inasmitique Dan & pontem indignatus dranes .

merito menzione nelle paci di Federigo Barbaroffa . Godette fino a questi ultimi tempi di leggi fue proprie in materia di vittovaglie, quantunque gia da due secoli foggiaccia per ragione di feudo insieme colle pievi di Sorico e Dongo alla famiglia Gallio de' Dachi d'Alviro e che ivi mantengono un Committario. pel quale s'amminittri giustizia. Sou pochi anni, che non fenza successo vi s' introdusse una fiera di bestie bovine, le quali vengonvi dagli Svizzeri, e di là per la theada di San Jovio, la qual pertanto fu descritta fralle provinciali, fi sbocca ai contorni di Bellinzona. Le circoftanze del paese non permisero però di porvi ancor mano, e vorrebbeli ezi adio dimiunique la lunghezza, e la folitudine del viaggio con qualche opportuno edifizio .

Sul lida un po dal borgo diffante fla la chiefa collegiata: e prefiò a quella, come confume eta de' templi, vetutti, il battiflero fepararo. Non perderà il viaggiaror colto i' occa-fione di vifitatti, e fena dubbio ve lo alletteranno l' opera d'antica foggia, le due iferizioni d' Agnela, ed Onoria appartenenti al fecolo V., e qualche annola pittura, che da lor ancia fole dittruggerebbono il parer del Vafri, il qual vorrebbe, che il riforgimento dell' arte belliffima s'attribuitle foltatto a fuot tofeani il Cimbue e il Giotto. Il frefco nel battiflero rapprefienta il miracolo della Vergine narrato (1) daf Sigonio, e che vooli Gacaduto nell' \$23.

Bella mostra fonno di te le case de Cravedonesi a vario ordin locate sulla forgente collina, cai tengon dietro le mouragne più ardne, ma coltivate. «L'Arcidiacono Luigi Volta" per tetaggio Stanupa vi possibele una casa, che tutto domina-il lago per miglia venti, e co giardini

<sup>(1)</sup> Vedi in queit' Opeta la pag. 92 nota 2.

vi scende, Presentano questi colle neuraglie l'immagine d'una fortezza, e corre voce, che verso la merà di questo secolo gli Spagnuoli scambiafler da lungi quelle muraglie per la rocca di Fuentes, al cui affedio fi. recavano. Ma tutti fupera i palazzi del lago il vastistimo editizio egesto in Gravedona da Tolomeo Cardinal Gallio. E' fama, che sì gran mole v'ergette quel favorito della fortuna, perchè già con maneggi presso Filippo II. si foste adoperato d'avere in feudo anche tutta la Valtellina, che a cinque miglia le sla di fianco. Quattro torei fiancheggiano il palagio, e fale e fianze non mancanvi, vi mancan bensì i giardini, abbenche l'iferizion postavi dal Cardinale parli di prii e di fontane. Ma le pareti audate fanno doglia, e chi ami faper come le ornasse Tolomeo, può leggerne la descrizione di Sigismondo Boldori, il quale specialmente impiega i vezzi delio itile intorno a quella tavola, in cui s'ammiravan le Grazie con Cerere Venere e Bacco, ed a quell' altra, che rapprefentava il ceteratore. Arione fedente in ful delfino. Venne in quello fecolo foogliato il palazzo d'ogni fua ricchezza, e dicelia che periffe la nave, fulla quale s' erano collocati molti quadri, perche da Genuva a Napoli li recassero. Del retto qualor pentifi all' impreta di un cardinal si magnifico. .... non-che alle leggi da lui dettate col più accorto teffamento, e tutte pure infrante col favor delle leggi, fentesi quasi un presidio per non ettere infermi giammai di potteromania. Effetto immobile della fua volontà altro, non retta, che l'opera pia per dotare in Como donzelle povere .

Vogliono pure qualche noftra parola le montagos fopra, Gravedona, ne fon fenza ierre. Travería Vercana, Caino, Dolfo, Livo, e Pe, glio. In quetta ultima vi hamo belle piture, e fra quette meritan nome i freichi rappresentanti con tocchi fortifimi il giudizio universale, per cui si nobilita la parrocchiale . In queste montagne veston le donne a foggia di cappuccini . e vuolfi, che l'ufanza venisse loro per voro fatto nel tecolo scorso in occasione di peste, perciocchè cottumando già per immemorabil tempo di recarsi in Sicilia gli nomini di quelle contrade, e veggendo ivi le pinzocchere in Palermo devote a S. Rofalia veffirfi di tal foggia recaron cofforo alle lor mogli il penficro di tale abbigliamento. Hannovi tra queste montanare persone affai beneftanti, le quali però mantengonfi fedeli al lor panno tané, e foltanto ofano fervirli di lana più fina, e come ognuna di quelle femine porta una cintura da grande fibbia verso l'ombelico fermata, così le ricche avrannola anche d'oro, e il collare, che scende sul petro e le spalle, sarà per esse di ben teffuti merletti .. Del refto l'aria della falute spicca ne' volti loro, ed abbenche parecchie vengano a Como ne' giorni della maggior fertimana per venerarvi il simulacro del Crocifisso, pure la singolar moda loro attira sempre i guardi nostri, ne io seppi negar mai i miei pensieri alla religion loro, robustezza, e libertà, se i

lor beni conoscano, fortmatifilma.

Con breve intervallo di -lago, ed anche per commercio, che in quetti danti luogo di vivo commercio, che in quetti danti ultimi crebbè anche uno poco. Molto lvi s'etercita la filatura dei bozzoli, e se prenderà piede la costumanza di filatti ad acqua fredda giusta il sistema preferitto dal' Chiaro Preposto Cattelli, meno diferterannosi i monti di legne. Non v'ha spiaggia, dove la Breva (che il vento è del meriggio) eferciti l'impeto e da durtara maggiore. Quindi e il fosto d'esta el vicin sume fanno, cne vi situadenni le ghiale, e cricca il lido, ma pure ira sono moltissimi anni, che sposono

doffi un promoutorlo, che fipingevafi, nel lago, Il'cafeggiaro di Domafo è molto decente. Ivi ha villa il Marchefe Calderata, i cui ipaggiori trafiero di là l'origine. Ne tacerò, l'ameuo cafino certovi non ha guari dal mulico Giambarifit Vafquez, il qual vi giojice d'un ozio beato, e ritrionti in questa fua patria dopo aver figurato alla corte di Portogallo, dalla quale ha uno stabile affegno. Io mi trattenni al gravicembalo di questo amabile filarmonico, cui pur e non manca una picciola bibliotecca. Il Mancini alle rifleffroni, sul canto collocò il Vafquez fra i cantori del primo rango, e la celebra Madama di Bocage, che (1) giovinetto udillo in Roma, nominollo col ude il Battifino.

Buone cafe hauno pure in Domaito i fratelii Venini di quella famiglia, a cui appartiene l'Illustre acrittore Abate Francesco, ed in altra pure agiata d'assai, che già fu del maggior Pietro Paslo Paraviciai, efercitò meco l'ospitalità più gentile il dottor di leggi Innocento Rosselli, cui socco in iotre la più invidiabile moglie, che tutti sa compire gli uffici dimettici, e predica coll' esempio, che le madri sanc denno effer le nutrici de figli loro, Ameni sono i passeggi, presso Domaito, e

giù fra prati, dove le acque fcorrono copiole, avvi una confiderabile fabbrica, in cui feganti i gran tronchi, che per la Mera o per l'Adda

giungono al Lago.

E falde de monti producono vino potente e grano non-poco, nè vi mancano più retre Bugiallo, Trezzone ed altre. Egli è da un, quinquenno, che riatrotti da Domato fino a confini del Lario la via regina, e lecondando noi quella col navil nottro incontreremo Gera, cui

<sup>(1)</sup> Ocvses, Lion . 1764.

venne fenza dubbio il nome dat vocabol larino cera Glarca. A foggia d'arco giace questa contrada. ful lido, ma le arene, che vi fi ammonciochiano, cominciano a rendere la navigazione in que contorni biù difficile . Non avvi luogo più pefcofo ful Lario, e molta ed infigne è la quaytità delle trote (1) che ivi fi prendono . Ma le lunghe febbri e i visi pallidi degli abitanti per l'inclemente aere afflitti non fi compensano dall'milità della preda. Può vederfi a Gera il raffinatojo del fale, che pe' Grigioni fi apprella. e postono pure offervarsi le ruine della villa appartenente già alt' erudito ttorico Cente Giorgio Giulini, i cui maggiori traevan di là l'origine. Il vicia torrente devastolla con orrido impeto, ne più quasi altro vi resta, che le pe-

febiere.

Succedono i miferabili avanai di Sorico già capo di pieve e popoloto. Or le cafe vuote d'abitatori e cadenti a brani divenner ripordiglii di finio. Stavan il pretto i vettligi dell'antico ponte (x) fibblicio, il qual. vi. fi formò dei chiato generale Nicola Picionino per affrettarfi in foccorto de Ghibellioi in: Valtellina fautori del Duca Filippo Vifconti, e retionne memoria, poiche ruppe indi a poco i Veneziani, e sevvi anche prigione Giorgio Cornaro. Del qual fatto refta no monumento la chiefa pretto Delebio eretta alla Vergine dal Duca grato per rana vittoria.

nottra rifotviamei di vogare a ritrofo, percioc-

<sup>(</sup>t) Il peso della libbra nostra è di 30 omcie. Non so, qual sia quello sul lago di Garda, e il credo più scarso. Cio anche accrescerebbe forza a cio, che scrissimo nel C. X.

<sup>(2)</sup> Ponte Sublicio appellavasi in Roma, od anche Emilie il ponte di legno sul Terete nel colle Aventino.

che qui ristringesi il lago a canale, per cui le acque scorron congiunte dell' Adda e della Mera, che dal lago esce di Mezzola, il quale spetta ai Grigioni . Annovi fu lui la villa di Sommelago illustre per lo martirio di S. Fedele ai giorni di Maffimiano Cefare, e dall' altro fianco Novate, ove gran copia si reca d'abeti e di larici per segarli. Da questo lagherro con orto miglia di viaggio terrestre si giunge a Chiavenna . Egli fu ne' contorni di Novate, che arrestoffi nello scorso anno Semonville, il quale colle gemme di Francia e la sua eloquenza recavali Ambasciadore di sua nazione a Costanti-

nopoli.

Ma con breve giro ritorniamo alle sponde del Lario, e folchiamolo lungo i canneti, che occultano al guardo le paludi del piano di Colico. Ese sfogano lentamente per varii canali le pigre lor acque. Fra quette la fossa di Borgo Francone ne accenna il nome di quel greco capitano Francilione, il quale pe'Cesari d'Oriente governo ne nottri contorni contro l'irruzione de' Longobardi. Vuolfi altresì che in quetta parte elistesse una piccola città dal di lui nome appellara, e cerramente non lungi v'era il famoto castello di Torre d'Olonia . Apresi in faccia a noi la Valtellina paese per la fertilità fica, populazione, numero di terre, e di famiglie nobili affai confiderabile, e che reco occasione di fatti d'armi e di passaggi guerreschi anche nel fecolo fcorfo, quando la Spagna stava pe' di lei abitatori, e la Francia pe' Grigioni, che ne iono fignori iono però certi patti giurati. Il primo borgo, che ne occorra in etto è Morbegno . A contener l'impeto de' Retifabbrico il Conte di Fuentes il forte, che tenne Forte di il di lui nome, nè picciol tetoro cottò. Giusep. Facates pe II. venderrelo a privato nomo nel tempo, che gli venne il peniero di abbandonar molte

rocche e smantellar anche più città delle Fiandre. Del reflo, benche abbiavi una collina, che alquanto il domina, il Forte di Fuentes era posto di lunga difeta per gli stagni, che il circondano. Il degno nottro cavaliere Maggior Pierro Paolo Paravicini, che i buoni piantero rapiroci da morte nel 1790, porè fottenervisi per ben tre meli nel 1742, e merita memoria, che inviatovi egli dal Principe di Lieutenstein vi fi avviò con trecento nomini da Coira, e seppe introdurvifi col favor della nebbia, abbenche già il Generale Spagnolo Villafuerta-avesse bloc-

cata la piazza con 1500 foldati.

E' da bramara, che tanta palude inutile, e. eagion perenne d'infalubrità e deferto fi cangi in campi, dove fioricebbe l'agricoltura. Ciò fa orterebbe; quando fi dilatassero alquanto, e s'approfondissero gli Emissari del lago, del che noi parlammo nel C. XII., e il Preposto Castelli nel libreno fugli stagni di Colico. La fecondità di que contorni ne prometterebbe la riuscita ottima. Tengono alcuni, che il nome di questa terra, i cui abitanti per l'intemperie dell' aria a cinquant' anni son già decrepiti, proceda dal latin verbo colligere. Deh farà mai, che di bel nuovo un giorno, dove stridono le ranocchie, ronzano i tafani, e s'appiattano i beccaccini, farà mai, che sulle messi bionde s'affatichi il mierirore? Ora ne' mesi estivi suggono gli uomini lungi da micidiali miasmi, e si ricoverano fulle vette rimore. Quando il pelo fi abbassasse alquanto del lago, facil cosa sarebbe il dar innocuo il corto ai molti rutcelli e iorrenti, che giù fcendono dall' immento Legnone, dalle eni radici può dirfi, che una catena di monti s'accumuli e giunga fino in Dalmazia. Noi non facciam qui parola di quetta montagna, perchè abbastanza ne favellammo nel C. IX.

Seguendo il lido folitario vienti, ove il La-Piona

Colico

rio invale per bocca firerra un gran golfo a foggia d'acquosa penisola. Ivi eravi il monastero di Piona già spettante ai Frati Teutonici, poi badia di secolari prelati, e forte un giorno avrannola i Vescovi di Como a miglior sostegno delle gravi lor cure in si ampia dioceli a tre Soyrani toggetta.

Doro è il luogo primo, che incontrasi dopo, ed è, come tutta quali quella riviera, addetro al rito ed Arcivescovo Ambrosiano. Di là cominciavano i feudi, di cui fu ornara la famiglia illuttre degli Sfondrati, or da pochi

anni estinta.

Non lungi fotto a gran maffi di monte fi scorge Corenno, da cui traggon l'origine i Conti Adriani. Un d'essi dopo la scoperta di Montgolfier fu un de primi aeronauti ed avventutoili con felice audacia al pallone arrostatico . S' ergon presso Corenno vestigi d'antica rocca, e tra questa terra, e il protimo Dervio scorre il Varrone figlio di montagne ricche di ferro. Devesi a quetto fiume l'ampia spiaggia, che si ipinge nel Lario, e che formo egli strascinandovi le arene e i ciottoli. L'industria degli agricoltori seppe poi renderla feconda, e divenne una pianura fertiliffima .

Dervio quindi gode di vasti equabili cam. pi, e fa di le molica leggiadra ai naviganti, pervie ma non ha comodo accello alla proflima valle d'Introzzo. Di bel nome gli furon larghi gli ferinor nottri, che l'appellarono Delto in latian, come pur roccò in forte per essi a Corenno quel di Corinto. Soggiace alla Pieve di Dervio la valle d'Introzzo, e la compongon con altre pute le terre di Sveglio, Tremenico, e Vestreno. Giuseppe II. nel 1786 avendo flabilite nella Lombardia Austriaca otto politiche prefetture pensò a meglio dividere le provincie.

202 e perché le cure d'ogni municipalità meglio vi poteffero provvedere, e perchè tutte al possibile ti avvicinaffero le provincie ad una eguaglianza di carico. Quindi non fol tutte queste partit di lago dieronii da Cefare ai Comatchi, ma ben anche le feraci Pievi di Cafale d'Incino Garlate Ogionno ed altre. Ma infelicemente poi il tutto tantolto cadde a vuoto, e la città nostra seguirà a patire il danno, che già toffre da quasi tre secoli colla perdita della Valtellina ceduta a Grigioni, e de' Baliaggi, che godono in Italia gli Svizzeri, abbenchè il sagrifizio di tanto territorio abbia atficurato il resto dell'in-

fubria ai Duchi di Milano . Sebben queste doglie d'amor patrio sedinsi alquanto coll'ilarità della navigazione, che già tellano ne guida a Bellano celebre borgo e fimile a nobil città. Ne accoglie il porto ampio di quadrate pietre costrutto, e i guardi nostri si attraggono dagli editizi decenti, quantunque le guerre l'abbiano affai danneggiato. Sulla maggior chiefa a fortifimi martiri Celfo e Nazario dedicata conservanti ancora gli stemmi dei Tortiani e Visconti. Il tempio marmoreo vi fu invalzato per Azzo Vifconti e lo Zio Giovanni Milanese Arcivescovo. Nicola Boldoni avo, e più Sigismondo il nipote accrebbero al luogo la rama colle doil dell' ingegno. Godono i Bellanesi di mitissima estate, ma nel verno travagliali una pungente aria, che accretcefi dalla Pioverna e dalla proffima Valsassina. Nel di lei diffretto quantunque alpestre v'hanno Comunità ventotto, delle quali però non facciam motto ficcome remote dal guardo, di chi navighi.

La caduta della Pioverna attira ognor forattieri a Bellano. Questo fiume scaturisce non lungi

da Intrezzo, e piomba da fcogli altifimi : altre fonti l'accrescono fino a Corte (1) Nuova. I (1) Che fignifica in quefts greppi il nome di Corte Nuo-

paesani vogliono, che ivi, per ciechi sfoghi si diminuiscono le di lui acque, e queste col girare de' secoli fra i massi del monte, che le ftrozzava, fi approfondareno a perpendicolo un alveo, che meglio non avria poturo farlo la polvere a forza di, mine, e la collanza e la spesa pazza di più scarpellini . Vaili a vederne la ipumante romorofa caicata, ed avvi ponte fopra, che raccomandato a catene fisse nello scoglio accrefce coll' orrore la maestà dello spettacolo, indi con più larghe sponde va la Pio-verna al lago. Non si può a parole spiegar il fasso scavato a toggia di laguna, ne il muggir del fiume . Bello è il contratto d'aperta luce a pochi passi, bella la tenebria muta d'ogni raggio, pel che talor vi s'aggita anche uel meriggio la nottola.

Dopo lo severo spertacolo tanto sano maggior l'impressione le selicissime campagne, cui diedero i maggior, nostri l'appellazion di Cultonio, Queste si terminano dil promontotio di Murco, e già si scopte Varena locata sopra vatena scogli. A que soli in quel lido ben si può ignorare il decembre trillo, o l'ispido gennijo. Infatti non i lauri foltanto o le mortelle o i melaranci, ma fin gli aloe e le melie azederach

va? Sarcbbe ella mai flata una Villa regia, coma Corre d' Olona nel Pavele , e Caffano prello Adda detra Corte di S. Ambrogio nell' \$77 ? Tutto m' è feuro , Fotfe i Tortiani, che signoreggiaron Vallaffina, vi mifero tal nome , perchè Melchino prefe in moglie una figlia d'Ottone di Cottenuova . Da quefti Torriani per mezzo d'Areco , e d'Atechino deduerva la fua discendenza il moftro Conte Anton Giofeno della Torre di Rezzonico, come dimofrollo l'Avvocato Giovanni Sironi di Scozia nella vita del Beato Antonio della Totre feritta dal P. Giambartifta Cotra , ed impreffa in Perugia nel 1730. Quindl anche il La Lande nel suo viaggio d'Iralia favellando di Parma dice, che il fullodato Conte aller vivente a quella Corte venific dai Tortiani .

vi fiorifcono spontanee, e molti in que' dirupi si provvidero di quella pianta siriaca e de' cerei ambiti. Di sì beara temperie scriffe eleganteinente in verso l'Abate Francesco Venini al patrizio nostro Don Antonio Canarifi anteponendo a si caro loggiorno il famo il fango e lo strepito Parigino . All' eccidio degli Holani deve Varena i principi fuoi, ivi quella bellicofa gente ricoverolli, e il roman rito introduffe fralle piagge ambrotiane. I maggiori Giovi là pur fi riduttere per qualche tempo, come apparve per la vetulta lapida da Gianniario Scoto traimeila a Benedetto (1) Giovio, ma presto mutaron fede, ed eran gia Comafchi nel fecolo XIII. Sono degni da vederfi i giardini del Conte Angel Serponti, e di la può l'occhio icorcere tovra la maggiore ampiezza del Lario, il quale ivi fi parte, alla foggia della greca ypfilon, il che accennolli da Paulo Giovio, che icriffe ivi il Lario accostarti (2) alla figura della lettera Pittagorica . I monti topra Varena non Gino infecondi di tarinti fragranti, del qual genere non punto fearleggia il Comalco.

Scorgeli indi pretto la riva un palagio, che già fu chioltro, ma quelle vergini con talutare configlio tlimo di tratportare altrove Carlo Cardinal Borromeo per la fantità de cottumi ad

ognun venerabile.

<sup>(1)</sup> Alla pag. 147 e 148 v'è di ciò il documento. Vedi altresa p. 31 nota 3'

<sup>(2)</sup> Latius = Ibi coim maxima Intitudo Intitution in inferious et alexangua popioladenti ad Pyshaporee Ilierae Amilianticutione. Piritaguia teivifii dei limbolo della Yphion per dinotar le due vie, che è aptono innanai agli dunnini, quella della vietà, e quella del vietò. Per l'apet, che il Fiolofo di Samo facelle dio di vital limbolo mi cobrenite, come accade salvolra anche nelle cofe più facili, "fearebellate di moiri libit, unde quai per l'philon faginicar potter il centefino dell' Kestomie (cento buo), che vendo l'itta, ota alle maie pel problema fectore dell' l'opetual'a.

Non fi farà qui parola ful Latteo, perchè Fiamelatte già di questo fiumicello indagammo i prodigi . Ma da lui prende nome la prollima terra di Finme Latte. In onefti contorni Ercole Sfondearo edifico la Capuana ricca di fontane. Il Boldoni con eleganza descrissela in due pagine. e con un libricciuolo il padre Chiqyanni Bonanome nel 1646, ma chi può leggerlo povero di cote e guafto tutto de bifficci e delle latcivie dello ftil fecentifico? Spetta ora la Capuana al Conte Alessandro Sorbelloni, a cui pervenne l'eredità dell' ultimo Sfondrati Conte della Riviera . to g merbise so to a good to a

· 1 - Coffeggiano indi il Lario vigne perpetuc. dopo fieguono i due piccioli promoutori di Veterguano. Poco da quelli difta Lienna cinta da Lienna non ingrato territorio. Lodanfi i di lei vini per coloro, che foffran di calcoli e podagre, perciocche al fapor graziofamente tagliente congiungono la facilità d'esser passanti, Ne già mancan d'oliveti que campi, ma più fecondi ancor ne fono i proffimi , che dierono il nome ad Ofcio terra di qualche fama anche pel marmo Luculles offia nero, di cui i maggior noftri fi valsero per alcuni pilastri del maggior tempio in Como, e Girolamo Borfieri crede, che ne ufasiero non già per maneanza di marmo candido ma per accrescere maesta.

Di qui tantollo orrida innalzafi una balza aspra e forte in vari massi squarciata, la qual copre Mandello, borgo e pel numero degli abi- Mandello tanti e per gli edifizi e per la fertil pianura, che lo circonda a niun altro fecondo del Lario. lvi i Marcheli Airoldi hanno un palagio, che per la sua mole cede soltanto al Gallio di Gravedona . Soggiace Mandello per l'ecclesiastica giurifdizione al Vescovo di Como, e soggiacciono a quell' Arciprete Plebano Vastena, Olcio, Lierna, S. Lorenzo fopra Adda, e Grebbio Se

non che la bellezza del lido piano reca talpra a Mandello qualche infalubrità d'aere, allorche il Lario soverchiamente gonno strarigisi in esso. Celebre fatto d'armi accadde in vista del borgo nel 1532, quando azzuffatefi le uavi Sforzesche con quelle di Giangiacomo Medici vennero disperse dal minor numero delle Medicee, ma. il Castellano di Musso vi perdette sul fior degli. anni il fratel suo Gabriele fortissimo giovane, e lui squarciato nel fianco da una bombarda coperfe Giangiacomo , perchè i foldati da compassien tocchi non si lasciassero fuggir di man la vittotia; e poco dopo perdette pure la vita Luigi Borfieri Ammiraglio del Predator Muffiano .

Dal promontorio Roboreo si chiudono le campagne di Mandello. In dentro è la chiefa di S. Giorgio, poi Teolo, indi il tempio di S. Lorenzo, e il Villagio della Abbadia, ove flettero anticamente Monaci Benedettini, e in fin quali della punta il chiostro già de' Serviti. or vuoto dacche si ridustero essi in Como al chiostro di S. Chiara presto la Cosia abbandonando anche l'altro di S. Girolamo pretio le

mura della città.

Giungesi poi, là dove il lago stresto dalle montagne non ha larghezza che di tre quarti appena d'un miglio. Ivi ebbero i Capitani Sforzerchi il vano pentiero di tirare una catena, onde frenare le scorrerie delle guerre civili . Ma di bel nuovo fuggono le supi a foggia di gomito, e per rotti massi schiudesi il varco alle coutrade di Gessima per vini austeri nota e per buone cave di calce. Quelli scogli son tuttora infami per la miferabil morte di Lodovico Savelli, della quale parlo Paolo Giovio. Sdrucciolovvi quel giovane infelice, e nel cadere avvenutofi ad un ramo abbrancolio. Frattanto, chi lo vide pendente dall'altiffimo feoglio, in-

van tento di foccorrerlo, cinque ore bruciato dal fole ftette egli pendente, aifin le forze abs bandonandolo cadde, nè gli giovaron punto i letti, che s' eran sul rerreno distesi, perciochè l'urro dell' aria l'estinse pria, che giungeste a terra .

Comincia poscia il fertil territorio di Lecco, da cui anche avvi strada, che merte in Valfailina , Lecco già fede di Conti Rurali fotto i Re di Germania è castello ampio. Le manifatture del ferro pollono intrattenervi l'offervatore, molto pure è il traffico d'ogni forte. che esercitasi da suoi abitanti. Avvi auche un mercato di grani, a cui concorrono i popoli limitrofi. Ma cio, che più dittingue Lecco. è la gloria del ferro, e lo diria il maggior Plinio pobilitato da quello, come a fuoi tempi lo erano Como e Tarragona in Itpagna. Dal rivo detto il fiumicello si aggirano ben più , che cento edifizi . Vi fi fila il ferro ancor fottiliffimo . ma i conoscitori della chimica vorriano, che si perfezionaffer le machine per render nieno infalubre il travaglio agli artefici. In iscambio ei non è guari, che vi si aperse una fonderia di vasi da cucina foggiati con quella massa di ferro più scabbra e spumoia, che appellasi ghisa, e certamente è da bramarfi per le viscere umane, che bandifcafi il rame, onde, fe non vogliamo imitar gli Inglesi, che usan l'acciajo, dovremmo almeno cenare come Agatocle Re in piatti di terta cotta. Ma fe ora in quelle piagge ferve il commercio, altre volte squillavan le trombe d'intorno a Lecco. Ne' tempi andati faceasi molto conto di quella rocca. L'assediarono i Veneri nella guera da esti rotta a Filippo ultimo Duca Visconti, e lunga pezza ve li stancò Eusebio Crivelli, Romor di conflitti sonovvi pure d'intorno sul princioio del tecolo XVI., Franzesi, Sforzetchi, Antonio da Leva

per Carlo V., e il fummentovato Gian Giacomo. Medici vi fi flabilisono a vicenda. A pochi patfi fotto Lecco fi riftringon le acque a canale, e scorre troppo placidamente l'Adda, su cui quali cinque secoli fai Visconti edificaroro di nubil opera un ponte. Ma non esistono più su quello, le ritonde torricelle, colle quali a difeta l'aveau munito que' Principi. Giovio ne favella, e vi restavano ai giorni di Boldoni appena i vettigi de tavori vetufti. Lenta per viziolo declive e fabbie ffrascinasi l' Adda, che di bel nuovo flagua net ricenacol di Moggio, che appelioffi anche di Pefcarenico, Raufo, e Garlate. A manca d'esso signoreggiano iVeneti, e Vercurate è loro. Ma di spinger più oltre la gondoletta nostra ne sconfigliano i pigri stagni, che si succedono resi deformi da tanti edifizi peicarecci, laonde convien quali di navigarvi per lo filo della finopia, e l'aer grave ne iprona al ritorno non men, che il dolore, che a buon Comatco recati dall'aspetto di tanti disordini, contro i quali pur riclamafi invano, e che da noi fi accendarono nel Capo XII.

Poco oltre il poure di Lecco veggiam tofto al nostro ritorno: ful lido manco la villa del Marchete Recalcari, la cui vedova e degna madre è il rampollo ultimo: de nostri Conti Lambettenebi.

Lambertengiii .

Malgrace Giacciouo qui le radici del Monte Barro, 
ne elle: cui destra fapalla Deiderio Re de' Longobardi ultimo iunalzò tempio a Michele Arcangelo, nè di la luuge i di lui predecetlori donato aveano il incuntletro di Civate. Ma i penficr
vaganti richiama' alle fpiagge Latiane l'amenità
di Malgrate, il 'qual guarda Lecco di fronte'.

Ivi è dove principalmente radunanfi coloro;
che mercanteggian di calce. Siegue Parezzo,

alle cui spalle s'apre pianura, che guida alla Pieve d'Incino. Sorge poi altissimo monte Reale, e le radici spinge ben addentro nel Lario dirimperro alla punta di Roboreo nell' altro lido, unde questa è la maggior augustia de' di Ini forri ."

Poi fotto macigni nudi curvi fu lui fla locaro infelicemente Onio, e di la schiudesi il varco Onio e alla Valle Atcina, che il nome ebbe dal prin- Valatina cipal borgo. Ivi fcavosti una lapida ; che venne 'illuftrata dall' Alciato , e tuttor vi fuffife : Il marmo ha queste parole

## GENIO. ASCI. P. PLINIVS . BVRRVS . ET. C. PLINIVS. AETERNI.

In effa, come ognun vede, spira un gusto d'antichità venerabile, e vi fi scorgono mentovati due Plinj', Pubblio, e Cajo. Quindi tante memorie della gente Plinia fra noi e contorni noftri, e niuna altrove, rendono fempre più inferma la pretefa de Veronesi per rapirci, lo Horico miturale. Nella valle di Vicino, che trovasi tra Onno ed Aslo, avvi torbiera, di cui fi potrebbe trarre profitto con migliaramento auche de' campi e dell' aere . Valbrona non n'e lungi, e di la icendefi agli feogli, che flanno rimperto a Mandello , ed alla Badia. V ha legge, che vi fiano pilori ognor pronti per tragittate i viandanti, e quefti fono percio flipendiati dalle proffime comunità . Vocian quindi alto i patlaggeri, se bramano il tragitto di Mandello o danno fiaro ad un corno , te giunger wog liano alla Badie. Ma di tovvente que barcajueli mancano ai dover loro, abbenche dall'alere lido fi Asperin le voci degli Achéi Omerici , o tquillifi it corno in metto più lungo, che mai nol semissero giusta Bojardo, e l'Ariotto le foreste in Francia al tempo de' Paladini e del Re Carlo ."

al Lario .

Nativi d'Onio sono que' fratelli Torri, i quali co' fuochi artificiali e co' razzi divenner, ricchi a Parigi, ed accrebbeto concorto al Vaux Hall di Londra si mal imitato altrove.

Dopo Onio non sì aspri succedono i mone Limonta ti, ricompajon le vigne e le selve, e fra queste è Vassenna. Breve tragitto ne guida a Limonta, che fu nell' 825 donata da Lotario Augusto a Monaci di Sant' Ambrogio, i quali v' efercitan pertanto i diritti facerdotali e principelchi, Leggiam nel diploma, che lor fi desse per ricavarne l'olio per le lampadi, onde deduceli, che anco in que' tempi per l'Italia non lieti vi prosperassero gli uliveti. In quetto soggiorno trattenevati nel fecolo fcorfo il monaco Roberto Rusca, di cui alcuni libri conservanti presto i collettori di cose patrie, ma scarseggiano di quella critica, della quale fa di meftieri in opere di tal genere. Civenna pure fra monti foggiace al feudo de monaci Ambrofiani . i quali hanno fomiglianti fignorie ful lago di Lugano a Campione terra felice, della quale eicirono artifti illuftri, qual fu quell' Enrice nel 1212 fcultor della torre e pulpito nella cattedral modenese, e quel Matteo nel XIV. fecolo architetto del tempio Monzese e quel Gia-

Non breve tratto or dobbiamo fcorrere di piaggia deferta, ma finalmente a vari piani ficendenti difcopronti i, giardini di Villa Giulia ne' quali il fignor loto impiego molto oro, ma non fi avvinfe alla linea retta, e volle anzi fecundare il curvo ed angolofo procendefi e rittarfi del lido. Qui tacciamo di Villa Giulia, perchè avremo a parlarne, quando rinavigheremo pel ramo di Como.

como, che adoperato venue nella Metropolitana di Milano nel 1386, non che all' editizio della Certofa Pavefe: vi nacque pure il pittor degno Ifidoro Bianchi, febben dal Cerefio riconiamo

Siegue Pefcallo già chiostro di Vergini, ora dal 1580 circa vuoto d'effe, e quali tenza nome. L'orrore de audi scogli e della cima del monte falente su dritto accompagna il promontorio di Bellagio, ma nel tempo stesso una vicina foretta di pini rallegra il guardo. Il nome del luogo fuona troppo chiaramente il latino vocabolo di Bilaco o Bilacio, e tiensi con ottimo giudizio, che qui Plinio avesse quell' altra sua villa detta Tragedia, perciocche dagli fcogli toftenevali quali come dai coturni l'attore fovra il teatro. Ne quetta collocazione della Tragedia è congettura, mentre Plinio nella lettera a Voconio Romano VII, del IX, libro dice chiaramente, che quella villa coll' alta schiera del monse divideva due laghi . Trovò il Boldoni , che il Bellagin promontorio più d'ogni altro fomiglia al Miseno. Fuvi già in vetta d'esso una rocca di pietre quadrate, ove annidavasi alcuni affaffini, ma con falutare configlio Gian Galeaz-20 padre di Filippo Visconti Duca direccolla nel 1371. Poscia a mezzo del giogo Stanga (1) Marchesino, come colui, che l'affetto godeva e l'oro del Duca Lodovico il Moro Sforza, porè ergervi fignoril villa, la quale incendioffi dall'ira de' Cavargnoni'. Ivi gli Sfondrati edificarono il palegio loro volto a meriggio, il qual ora appartiene al loro erede Conte Alesfandro Serbelloni. L'edifizio egli è più grande, che leggiadro. Vi si trova l'iscrizion seguente

cllagio

M. PLIN.... OVF. SA.... HII. VIR. I. T. V.....

<sup>(1)</sup> Così accostumarono d'appellatio gli Storici, ma egli era Marchefe, e per vezzo ufavasi il diminutivo. La di Ini famiglia siorifce in Cremona,

Non faprei; fe sal marmo quello fia, che accennali da Benedetto Giovio nella sua collettanea, mentre il dotto nomo il riferiice soltanto colle lettere M. PLIN. . . . e dice , che il tailo sia bruno, quando l'iscrizione da noi qui recata, vedeli (colpita fovra una pietra cenerognola. Ma quel, che, io sò, egli è, che i parecchi monumenti, Pliniani favellano tutti in favor de' Comafchi , ne. lasciano appiglio a Veronesi, perche pollino vantar toco il maggior Plinio (1). Aggiungali, che il di lui nipote ed erede nato dalla gente Cecilia possedeva iul Lario beni materni, come appare dalla lettera al profocero fuo Calpurnio Fabato XI. del libro VII. Ma tal quistione altrove trattosli da noi, e può anche vederli nel dizionatio degli lilutti Comafchi . Scendeli dalla Villa Serbelloni al borgo di

ha cura un prepolito. dell' altro l'arciprete . Fra mezzo apresi l'accesso a Villa Giulia così detta dal nome della gentil moglie fua ed edificata con grave dispendio da don Pietro Venini. Apparteneva prima il luogo ai Camuzi. Il Venini fia gli ampi fondi . che acquiftovvi d'invilla Giu- torno, e mile in iftato d'agricoltura eccellente, vafto e profonda apri viale, che sbocca alla villa. Duol però all' occhio, che per certo gutto del padrone non vi fiano le pareti laterali vestite di verdi spalliere, e duol poi anche più, che il vial non dirigeli al mezzo della cafa . Contuttocciò l'ardimento dell' opera fu grande, fi fpezzarono fcogli, s'alzaron valli, s'appianarono dorti di colline, e magnanimo fu il progetto d'unire con una Villa il ramo di Lecco.

Bellagio partito in due sì, che dell' un popolo

<sup>(1)</sup> Vedi la Nota t a pag. 40 , e puoi riandar aleresì nio , che diffuno, algrave, fu tal quiftione . Vedi anche le pagine 299 e 301 .

e quel di Como. Più vicina al primo stassi l'ampia e comoda cafa, in cui oltre ogni altro agio avvi anche luffo di scelte thampe in rame, ed una fala dipinta affai bene dagli ultimi Bibiena . So fosse dato di vederla a quel gentile spirito del Conte Francesco Algarotti, non dicia egli già; che in quelle prospertive ed architetture vi si passi il limite (1) del vero e del verisimile. Al di là della casa apresi un pian vasto, e per averlo forzotti la natura del luogo, l'occnio fi perde nelle montagne afpre, che fiancheggiano il lido del Lacio volgentesi a Lecco, ed hannovi ai lati le scale per lunga discesa al porto; e per più breve a vari piani dei giardini ricchi di elette frutta. In questo soggiorno viste più volte col fratel suo quel maestro solenne del pulpito Italiano Ignazio Venini dopo, che dal XIV. Clemente fu prescritta la quiete alla Compagnia di Gesù.

E nacque a Bellagio, e dimorasi ne' tempi liberi il chiaro profefiore Giacomo Rezia, le cui preparazioni anatomiche arricchirono l'Univertità Pavele prima, che vi giungette il celebre Auronio Scarpa. Del reflo va intorno anche qualche libretto del Rezia, che il mostra fornito della più fapiente diligenza, dote per la profetion sua l'eccellentissima, e che lo rese

in quella beara

In quelta beata fpiaggia, che tutta ha di contro la fiorentifina Tremezzina, figuano poi le ville Ciceri e Trotti. Nella prima il fu Con-ville Cicer te Ignazio Caimo villeggiò molti anni ipleudi- ri e Trotti damente nella ttare, come colni, che univa l'amore dell'opitalità all'ampiezza della fortuna

<sup>(1)</sup> Opere T. VI, Ediz, di Livorno pag. 25 e 26, Può vederfi anche la nota zi e 22 nell' Elogio del Palladio ferira ae dal C. G. B. Giovio

accresciuragli dalle sottanze della famiglia, da cui nacque Carlo Ciceri Vescovo nottro forto Innocenzo XI, e Cardinale di Santa Chiefa. Giace questa a mezzo il poggio difeta dal mezgogiorno. Non gode quiudi l'aipetto ampio del Lario, però a supplimento in fulle fabbie flagellate dalle onde locotti il caferino detto il Quattrocchio. Ma i giardini in vece del Marchese Trotti si specchian nel lago, ed abbenchè non fiano della maniera ultima, fono agli occhi coll' ampiezza e il lor compartimento gratiffimi, e i viali a docili carpinate ed a ramofa rotondità d'ombriferi tigli fi nobilitano anche da nativi tartufi. Ne duolmi punto, che tal giardino sia della foggia antica, perciocchè quando lo spazio non fia vastitimo, l'anglomania d'imitar coll'arte la natura ci riduce sempre a sforzi meschini, e un gobbo quindi nel giardino s'appella collina, e foresta un picciolo intralciamento di rami, fra quala ti latcia germinare l'ortica e titchiare il cardo. Sebbeu tai fantasie son nulla rimpetto a quelle, che fin d'offa spolpate e di scheletri vollero popolare le lor delizie Arane.

Si può dalla Lombardia giungere a Bellagio per terra, e forfe anche per tal motivo i
Conti Taverna, ed Anguifciola penfano ora di
alzarvi una fabbrica di diporto, I due rami del
Lario formano colle terre di Pieve d'Incino e
la Valle Afina un' ampio triangolo nel quale
thanno e monti afpri, e valli fecondel Qualche
terra ci rammenta auche il culto de' Gentili,
come Caftel Marte, e Proferpio, che ci ricorda la conforte di Plutone. Tutto queffo
gran corpo di contradi sbocca per così dire per
varie vie al peomonatorio di Bellaggio.

Tofto però, che da quel lido ci fcoffiamo alquanto, già mutati fcena, e l'aspetto ne attende severo della Grosgalla inospita, Frangonsi i

flutti del lago adirato per ben due miglia contro gli scogli di quetta montagna, e stanzian volontieri tra que faili que' petci, cui noi diamo il volgar nome di carpant. Finalmente il deferto lido oltrepassata di poco la linea del promontorio di Lavedo ricomincia a spargersi di case, ed ivi è Lezzeno, di cui corre il proverbio, che Lezzena sia senza luna d'estate, e senza sole nel verno. I vini infatti, che si raccolgono ivi, hanno dell'acquoto, e folo ebbero fama per l'autorità di Lodovico Duca Sforza, il quale configliato da medici ufavali a giovamento delle aduste vifcere e delle ferventi podagre. A giorni di Paolo Giovio era il cottume di mischiarti con nobil tempera a quei di Griante o di Varena, quando i mosti bollivan tuttora, 1 Vigoni, e i Bellini, che vivono a Milano, v' hanno buone abitazioni : più remota dal Juogo è l'origine dei Conti Silva. Perpetue vigne e caltagueri ne guidano alla punta della Cavagnola, Cavagnola dove amano d'approdate i nocchieri per riprendervi leua con una giara di vin robutto. Son già tre fecoli, che ful campanil della chiefa, che or più non elifte, tenevali una lanterna col lume , acciocche i naviganti avessero una scorra nel bujo, quando scendevano dal faro di La-

vedo . Di quì s'apre quel seno d'otto miglia piegandofi fortemente fino ai lidi de' Tornaschi . In quetto ortiene le glorie prime Netto, capo Netto di Pieve, dittinio d'amichiflima acciprejura ; Per una valle, che il divide, spumeggia un fiumicello, e puosti ivi goder nel caldo uno zetiro perenne. Mette Nesso per dirupate vie alle terre di Veleto e Zelbio, le quali ad onta delle alte rupi pur raccolgono grani, e vatli pure al famoto pian del Tivano, di cui ragionammo a pagina 239. Su quelle montagne venne di re-

Lungo il lido non si veggono più terre . Ma ful dorfo de' monti stanno Careno, Pognana, Lemna, Molina non iscarse d'uomini, che pel commercio iparsi nel mondo si ridussero a tetti loro arricchiti. Avvi a Molina fovra un picciol torrente un arco di due balze, che quali infieme fi congiungono. Ma Palanza gode ancora di più vago tito, e le di lei cipolle paragona il Merula con quelle d'Ascalona lodate da Strabone. Sulle creste verdeggiano i pascoli. ove mugolano per tutta la state le mandrie, e a giorni di Paolo Giovio vi s'incontravano i cervi lovente, ma non fo io, che ora i pastori ve li

Plinjana

veggano. Ma ecco la sponda in tutto il lario la celebratisima; il rumor della spumante acqua ne invita, e il nobile editizio, e più il miracol del fonte venerabile per la memoria, che ne fecero i nostri due Plini. Saria colpa il non rivolgere al porto la prora Giovanni Conte Anguisciola per Filippo II. Re delle Spagne Governatore di Como vi alzò fulla rupe il palagio. che tuttor vi si ammira; impiegovvisi il Conte nel 1570, come narrasi dal (1) Ballarini, ma poco il godette, perciocchè nel 15-o cercato a morte da un ficario avvolto nell'abito di minor conventuale, tantene prese doglia, che chiule in breve i (2) fuoi giorni, e nel ministero succedet. tegli il nipote Orazio Marchele Pallavicini . Ma il superbo edifizio godettesi dal Conte Fabio Viiconte Borromeo ; acquistossi fulla tine dello fcorfo secolo dai Canarifi, il cui successore è il Mar-

<sup>(1)</sup> Compendio delle Croniche di Como 1619 . Pel Tuta-

to p. 315, e 316. (2) Lo ficfio a pag. 65, c il Tatti. Annali di Come . T. 111. pag. 691.

chese Francesco . Corre fama , che l'Anguitciola fosse uno de' quattro piacentini patrizi, per cui cadde tranito Pier Luigi Farnele Duca figlio del Pontefice Paolo III., ma morto lui da congiurari nel 1547, come mai l'Anguitciola temette infidie in tutta la vita fua? Pure fi narra, che ivi egli fi ricoveraile da quelle, quando Como era per lui l'asilo migliore. Allori e cipretti misti a faggi pioppi castagni coronan la villa. Dal portico d'ordine Dorico mirati la fonte indietro e grande avanti spazio di lago. Non più efiste la bella statua di Milon Crotoniate dal Boldoni descritta.

Succedono le selve e i vigneti dei Torna- Torno schi, ma quella uva poco esposta al sole, e più la sciocca mania di coglierla acerba danno vini lazzi, che però in conto alcuno non pollogo rammemorarfi con quel liquor languido (1), che Orazio bevette in onor di Corvino. Era però nel paese ancor cinque luttri fa incredibile il raccolto, e poteafi dir con Vitgilio, che dai colmi tivi ipumasse la vendemmia, ma niun quafi ora furroga alle piante vecchie i giovani maglioli. Però, se quel popolo avesse la pazienza d'attendere l'ottobre per cogliere i grappoli, premerebbe migliore il vino, e faria allora tentato di rinnovare la vigna. Egli è noto per le sperienze riferite nel Dizionario Chimico di Macquer accretciuto dallo Scopoli con acini pur verdi e colti in Parigi nella ttate, i quai ti laiciarono fermentare collo aucchero framueicolatovi, effecsi premuto vino eccellente. Or la stagione e il fole infondono questo zucchero natìo negli acini, e se il Galileo disse un tratto il vino effere un composto d'umore e di luce, tin

<sup>(1)</sup> Ode XXI, libro III,

dal fecolo XIV, il nostro Dante, se non erro di memoria, cantava

Mira il calor del fol, che si sa vino Misio all' umor, che dalla vite cola.

Ma della agricoltuta non si curano molto quelli di Terno, poichè nen avvi contrada del Lario, che mandi maggior numero de' fuoi a girar pel mondo; e quindi ritornano essi alla patria ben di tovente con non poco danaro. Prima di que-He procelle ultime politiche moltiffimi andavano iu Francia, ed è notevole, che i Tornaschi patiron ditagi moltiilimi, e fin l'eccidio del lor paese, perchè totto Luigi XII. e Francesco I. leguivano le parti Galliche. Quindi andaron raminghi e profughi, e soltanto nel 1532 ai 13 aprile (1) lor ridonò Francesco II. Sforza la grazia fiia. Dopo rialzoffi a felice stato quel luogo col favor del commercio, e vi furono lanifizi di nome, ma tutto svanì poi sul principio del fecolo XVII. Girolamo Borfieri nella descrizione manoscritta del Territorio Comense ci lasciò memoria de' pannilani, che si tessevano in Torno, e particolarmente nomina quelli, che ti chiamayano meschie . Narra inotre, che verto il 1545 l'avetlero mediocremente ristorato i di lui abitatori, e che quelli per venti e più anni fi fossero aggirati ful Bergamasco. Forse l'incremento di quelle fabbriche si deve a queili esuli addetti troppo al nome Francese.

Del reflo prefenta Torno a naviganti una prospettiva giocondissima poslo in lunga estenfione a più piani, Collocati al lago sono i giardini amenissimi del Canonico Canarisi, e vi biondeggliano a dovizia i limoni; sovi essi stanno
quelli già del Tridi; or del Ruspino, che arric-

<sup>(1)</sup> Come da un Esemplare del Decreto Ducale e Senatorio presso me.

chitofi in Ruffia quelli ed altti fondi compero. Vedesi al porto l'antica prepositurale, ma più addentro nella terra ed elevara e la Chiefa di S. Giovanni, dove con molta riverenza confervati un de' chiodi, da cui vuolfi, che fosse confitto if Salvator nottro . Quella chiefa venne dal Borsieri giudicata fattura de tempi di Giufliniano, poichè a fuoi giorni vi fi confervavano due epitati cristiani di quell'epoca. Ma sulla cresta del primo giogo, cui dietro più alti ne forgon altri, vedonfi i vettigi e le ruine di Monte l'itte to, dove v'avea convento di monache a Santa Lisabetta dedicato, e le ultime abitarrici d'esso fi recarono al fantuario della Madonna fopra Varese. Era già stato eletto il chiostro di Monte Piatto, cel narra il Bortieri, come atto a rappresentare i luoghi santi di Gerusalemme, ma la riforma fatta ne' Minori Otlervanti interuppe i disegni, che si volsero al moute di Varallo. e perdette quindi il Lario nostro una sì bella occasion di concorso ...

Comincia a Torno da queflo lato la Pieve di Zezio Superiore, la qual abbraccia pure Blevio e Brunate, e finll'altra fponda Urio, Moltrafio, Rovenna, Piazza, Cernobio, Masianico. Male alcuni l'appellactono Pieve di Zelbio. Non fuvvi mii alcuna terra col nome Zesio, ma quetto è un vocabol corrotto della voce ecclefia. I Canonici della Chiefa maggiore eran ne' vecchi fecoli i parochi di tutti quefti ditterti. Eli anche al prefente in certi giorni fiith fi reçano a quelle Chiefe in contrategno dell'antica prerogativa, pure quefto diritto delle stazioni foffre ora le controversie merce il umana

inquierndine contro vetufte giurisdizioni .

Ora noi voghiamo in quella parte d'acque, rieve di che il prospetto ne offre di tauti editizi, che <sup>2csio</sup> adornano il Borgo Vico, ma pieghiamoci a manca radendo il lido, dove piomba fovra lunghiftime erbe il Toé, picciol ruscello talvolta fecco, che dal monte mettesi tenebroso al sussio, d'onde cade precipitevole. Già ne alletta ignardo Perlasca, ma il nome non ne inganni. Altre volte Perlasca et a tetta per la nobittà de' sinoi abitatori e l'eleganzà degli edifizi adiai celebre. Se ne veggono tuttor le ruine in parte, e sosserie quella la fortina medesima, che Torno. Ora coll'appellazione stella stassi al ido la villa de' Conti Tauzi. Appartenevan amiciamente le di lor case alla pontifizia famiglia Odescalchi, e corre anzi voce, che in una di quelle natocsi e corre anzi voce, che in una di quelle natocsi e la sunocenzo XI., ma lo sò, che su battezzato in S. Benedetto di Como nel 1611. come il dimosfitano i libri del parcoca pagina 70.

Perlafca

La villa dei Tanzi fu cnorata da Leopoldo II., il qual fermovvisi a pranzo nel 1701. L'allegria e il gusto dei giardini v'attirano i curiofi. Avvi ivi senza siento una idea delle vaghezze Inglefi e Cinefi . Spuntan dagli fcogli gli aioe, e vaij arbusti americani. I mirri e i leandri non vi temono il freddo. Vi fi forzò anche la patura, e la scabbra spatla del monte riformosi a leggiadro viale, che ciuto di ben vegnenti alberi producesi fin quasi a Torno. Q.a e là fi nudarono a bella potta i macigni della terra, che v'era. Per lo contrario dail' altro lato hannovi orti più larghi, e v'ha pentiero d'estendecti fin verto allo scoglio, da cui icopresi Blevio, che su dato in seudo recentemente al novello fignot di Perlafca .

Blevio

Blevio dividefi in fette gruppi di cafe, onde corre il proverbio delle fette etttà. Vi manca pianura, ma non vi mancan vigne. Guardano però il fol cadente, onde i vini fon piccioli. Vive in Vienna nativo di quettà terra l'Artaria, che ha commercio grande di tipografia
di mufica e di filampe in rame. Prello Blevio
pure foggiorna talora in un luo ameno catino

da lui detto facetamente Versaglia Pasqual Ricci maestro di capella in Como, ed nomo noto a filarmonici.

Geno

Ma da Blevio poi succedono scogli sino a Geno. La fontana magna e il tugurio detto il Mirabello non meritano il nome, di cui godono. Voglion bensì menzione da noi i bei giardini, che circondano l'agiata abitazion recente della marchefa Criffina Menafoglio Ghilipi . Comperò ella, mentre il Luogo Pio flavati fotto al regime d'un sol amministrator regio, nel 1700 que' fondi e quelle case dall' Ospedal di Como, le quali serviron già per ricovero agli appellati e per lazzaretto, e denominavanfi S. Clemente di Zeno, ove pria ancora v'era un chiofiro d'Umiliate . Quando v'edificò la marchefa, dovetteli toccar anche la chiefuccia, e si scoperse allora una lapide con triplice iscrizione. Quindi vi si sospettò antica villa e sepolereto d'illustri Romani. Ma quetti epitafi ton cosa crittiana fotto il Confolato di Flavio Cecina Bafilio, il qual accadde nel 463 dell' Era notira, il Sig. Don Antonio de' Marcheli Andreoli ebbe la bontà di ricopiarmeli con una penna diligentifima, e fono i seguenti.

Nel fatal contagio del 1630 si tumulavan ivi i cadaveri degli infelici, come potei rilevare dai

and the second

libri mortuari dell'Arcipretura di S. Agoftino , Qual orrore non è egli mai lo feorrere le carte di que di, e vedervi i tettamenti rogarfi fulle firade, e fulle piazze da notai, che paffino fertuololamente a cavallo, e dalle finetire odono le

ultime volontà dei moribondi!

Giacchè da tal penfero il cuor fi commuove, e rileate il 'umanis', non sò pur contenermi dal metter querela, perchè o prima, o nell'atto del venderfi Geuo mai non isini diroccata parte dei muri fiancheggianti il lago, onde formarvi una fipiaggia, che le vite avria falvate di tanti! Non v'è promoutorio per naufragi più infame, uè bafta a torre le calamità il convenuto porto, onde io reco opinione, che ben volontieri la provincia tutta Comente dovrebbe concortere alla falutare fipeia di formar poco fopra Grno un banco d'arene a gran pierrosi frammefeolare, fii cui potellero girarfi i naviganti contro le rabbie dei venti turbinole:

Appoggiafi a volgar voce l'efiftenza d'un antica tirada, ma ne' tempi, che il Lario tenevafi a più umil livello, vi farà flata fpiaggia continua da Como a Geno lungo il lido, Anche ora in qualche vernata le acque fono sì baffe; che fi può andarvi iulle ghiaje, ma quando vi fi formaffe una firada, non vi potria efière ne' mefi freddi più atto palleggio, mentre quel lato è dal fole invettito in guifa, che vi fi frambia

in maggio il gennajo.

Quan ful mudo dorso del monte statsi il casin dei Satito, ove il fratello di Crittostro Arnaboldi educa bei fiori, meutre poi Cristostro, che già si fece noto col valore del canto prossegue ad articchiti in Rutia colle felici veudite e compere, e la singolar cognizione in gemme e cammei, il perche imprende frequenti in Italia i viaggi.

Alla Necetta son pur due villette di citta-

dini ben collocate pel verno, e d'indi a pochi paffi comincia il tobborgo di Curignola offia Coloniola, che oggi dalla Chiefa arcipretale prende il nome di Sant Agoftino.

Su questo lido stanno le lavandaje col viso abbrostito al sole, nè vi mancano i setifici. Ivi compiam la navigazion nostra, e dopo lungo riposo nella gondola non potrà, che riuscirci caro un passeggio nel bel suburbano della Gallietta spettante al Cavalier Flaminio della Torre di Rezzonico, nel quale troveremo unita l'eleganza all' amenità. Nell' ingresso, e nell'uscita da quel suburbano non ci sia grave di donare un guardo alle muraglie, che già il chiostro cingevano degli Eremitani. In essa a fresco rappresentasi l'apparizione del Redentore a S. Agollino in foggia di pellegrino. Mi forprese quella anche atlai più fin, che non ifcoperfieffere una copia della nona tavola di quel libro eccellente, in cui nel 1624 lo Scheldt Bolswert effigio la vita di quel folenne dottore con bulino, che seppe emular le opere di Vandick, e Rubens .



IL FINE.

## AMMENDE ED ADDIZIONI

Il leggirore saprà di leggieri correggere alcuni error Tipografici. Quì si annoteranno soltanto que', che cangiano il fento, ed innesterannosi alcune giunte opportune.

Pag. 2 lin. 2 impero leggi imper

p. 24 l. 3 fei leggi otto
p. 31. Dopo l'articolo S. Francefco – Fumogalli Cialeazzo fegretario della Municipalità, nel
cui palazzo introduffe un orto botanico, val molto
in tal facoltà, e merita quindi un rango pe fuoi lu-

mi e memoria ben distinto .

p. 33 l. 11 del Maszunchelli – aggiungi – detto Piet Franceico Morazzone. Questa tela unifice la correzione dei ritratti alla vaghezza d'un quadro filoriaro. Rappresentovvi l'artisa la famiglia dei maggliori del Canonico abbigliata ful gusto dei tempo. Due fratelli stanoni triti ad udir la forella che tocca il gravicembalo. Il pitrore amò, che la feena fosse di notte, e v'introdusse quindi il più dotto e vago sbattimento d'ombre e di luce, che spicicatasi dalle candele investe e carni e panni. La presissati brevistà non ci permette di trattenerci foyra altre tele.

p. 38 — Aggiungi nell'arricolo Regionico dopo de parole /ra pompa /uperba — l'accoglimento fatto per Didone ad Enea, avvi pure altro dipinto dell' autor medelimo, in cui venne colorito un trionfo di

Giulio Cetare .

P. 38 — Dopo l'atticolo SS. Trinità aggiuggi — Raimondi Marchete Cavaliere Pietro Paolo fi onoca d'aver fatta una rimarchevole collezione di libri matième florici fegucado anche le Collane del Porcacchi additate anche da Montignor Fontanini, Ha pure non pochi feritti patri, e qualche bella tela e tavola.

Pag. 41 linea 19 Gallii leggi Galli. 1. 2 Confolato leg. Confolare v. 61 leg. Fede. 1. 10 Sede 72 1. 6 lui leg. lei. 73 leg, troppa 36 l. 6 truppa p. 88 1. 20 poje leg. porte. l. 27 pura leg. pure. ivi D.

p. 99 Cap. VIII. Si avverta, che tal capo tinscitto un po troppo esteso si volle partir in due partir riferbando ad entrambe la numerazione di Capo VIII. La partie seconda d'esto sta alla pagina 121.

p. 120 - La nota (3) va collocata al numero 4, e la nota (4) al numero 3.

p. 122 I. ult. del tello finifimi leg. finitimi .

p. 142 l. 10 finijimi popli tiulimi popoli, p. 162 Dopo la parola filespiro spiriro alla linea 33 — E perchè non abbiam uni una Flora La-riana, noi, che abbiamo in tal genere le dovizie di più climi, come cel permetrono gli aspetti diveti delle valli e de monti? Fra gli altri in tal ricerca botanica portia molto contatti tulle cognizioni fingolari del Segretario Galeazo Fumagalli. Avremmo con tutti questi ajuri altora una nontra leggiadra storia naturale. Noi non siamo di que lumi ec. ec.

- p. 174 l. 22 finimondi - aggiungi: - Sopra Antigaano avvi un ampio antro nello feoglio. Vi fi avvenurò il Dottor Filico Cuorato Solari (\*) per lo fipazio di 1620 piedi parigini, e gli ilembro un letto abbandouato dalle acque. Gli licogli laterali o ingemmano per picciole punte di crittallo di roca. All'ingreflo y'è un giro di muraglie, che fanno folpicare quella caverna effere filato un antico ricovero. Sappiam pur dal bolari, che nella profilma pianura di Cardano li ritrovarono, pochi anni fono,

<sup>(4)</sup> Figlio di l'iciro Architetto alla Corre di Wittemberga ereditò pure dal padre fuo alcune buone tavole maffime nammingue,

idoletti di brobzo, e medaglie. Raccolfe pure il prelodato fifico alcuni leggiadri pezzi di lumachellar, in cui icopronfi affai bene gli' Ammoniti, e quell'ulungo la fitada, che mette a' Nava, come pure sopra Bolzanico il marino nero formato da coclee bucarditi, le qui ultime fon le conchiglie dette dal Gualiteti condiformi equilatere.

Pag. 184 linea 6 felciate leggi folcate.

p. 1949 1. 17 Dopo le parole — di lunga durata — aggiungi — Forse anche Icrepolano, perchè l'uso continuo delle cave non lascia tempo alle ardesse di giungere a maturità, mentre hanno le pietre ancora i lor natali, l'età adulta, e la motre.

p. 195 Uiai, la voce scardaffi, che non è la propria pel lino, ma per. le lane bessì. Ma quante volte non m'arreflò nel decorfo dell'opera l'ignoranza de' termini tecnici? Qui douque intendo quella machinetta; colla quale purgafi il lino ettraendogli quella materia lifcofa, che fi appella capecchio.

p. 213 l. 1 Piero leg. Piuro.
p. 224 l. 5 sperienza leg. speranza.

p. 249 l. 24 Vitaliano aggiungivi Visconti .

p. 26; l. 6 Dopo le parole Inneceno XI.aggidngi - L'acquiffatouo indi i vetcovi fotto Monfiguor Neuroni come amministratori del luogo pio de Catecumeni, e v'abitarono. Il Piacentino Don Carlo Galli l'ebbe possia, Appartiene ora ec. ec.

p. 267 l. 27 A pochi patii da Rovenna avviuna caverna detta il Perugio della Volpe, e malgrado il difficile ingredio vi fi miie entro il dottor Fifico Onorato Solati. Trovolla estendersi per 900 piedi parigini, e n'estrasse lunghi pezzi d'alabastro affai bello.

p. 271 l. 2 Aggiungi - Anche il Dizionario Geografico del Ladvocat, prodotto col nome di Brouckner, nell'arricolo Como attella, che da que-fla valle uficirono feultori pittori fluccatori architetti eccellenti, Talun vnol anche detivarle il nome dall'intelletto. Bella pruova potria darne il

giovane curato di Ramponio Bartolomeo Pafferini, il quale in età freschifilma divolgo alcuni libri; che fentivon l'epoca delle gare teologiche, e vuolfi, che fian pare di lui que' Dialoghi anonimi fulla rivoluzion politica franccie, de' quali vi fon già più volumi.

più volumi.

Pag. 274 linea 9 Dopo la parola — la Tre.

met ina — aggiungi — Eurto lo feoglio del molo
avvi una reflura, da cui ricavò alcuni bei pezzi
di fipato criftallizzato il Dottor Fifico Onorato Solari.





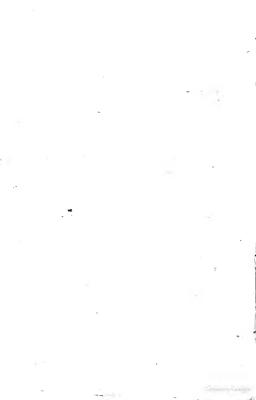

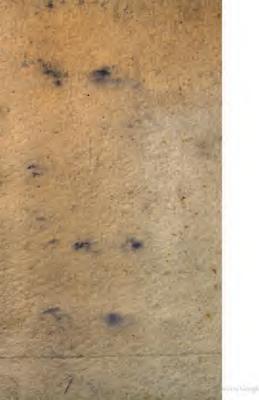